

MIDLAND | ALANGS Ord? ALAN 67 4,5 W AM-FM **OMOLOGATO** AI PUNTI 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 P.C. CON ROSMETRO WATTMETRO INCORPORATO COCTE INTERNATIONAL®

# **ZODIAC M-2022FM**

La qualità FM. La qualità Zodiac. Insieme.



22 canali omologati dal Ministero PP.TT. Potenza di uscita 2 W ● Dimensioni 155 x 55 x 70 mm ● Viene fornito completo di microfono, staffa di montaggio e viti relative, cavo di alimentazione.



# MELCHIONI ELIETTRONICA

20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. (02) 57941 Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia

Centro assistenza: DE LUCA (12DLA) - Via Astura A - Milano - tel. 5395156

Ritagliare o fotocopiare e incollare su cartolina postale completandola del Ys/indirizzo e spedirla alla ditta che Vi interessa

Soc. Editoriale Felsinea s.r.l.
Via Fattori 3 - 40133 Bologna
Tel. 051-384097

Direttore Responsabile Giacomo Marafioti

Fotocomposizione F&B - Via Cipriani 2 - Bologna

Stampa Ellebi - Funo (Bologna)

Distributore per l'Italia
Rusconi Distribuzione s.r.l
Via Oldofredi, 23 - 20124 Milano

© Copyright 1983 Elettronica FLASH Registrata al Tribunale di Bologna N° 5112 il 4.10.83

Pubblicità inferiore al 70%

Editore

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo III

Direzione - Amministrazione - Pubblicità

Soc Editoriale Felsinea s.r.l.

Via Fattori 3 - 40133 Bologna - Tel. 051-384097

| Costi              | Italia                 | Estero   |
|--------------------|------------------------|----------|
| Una copia          | L. 3.000               | Lit. —   |
| Arretrato          | » 3.200                | » 4.000  |
| Abbonamento 6 mesi | ». 17 <sub>-</sub> 000 | »        |
| Abbonamento annuo  | ». 33.000              | » 45.000 |
| Cambio indirizzo   | ». 1 000               | » 1.000  |

Tutti i diritti di proprietà letteraria e quanto esposto nella Rivista, sono riservati a termine di legge per tutti i Paesi.

I manoscritti e quanto in essi allegato se non accettati vengono resi.

# INDICE INSERZIONISTI BOTTEGA ELETTRONICA pagina 20

□ C.T.E. International
 □ C.T.E. International
 □ pagina
 □ pagina

□ DAICOM pagina 61□ D.E.R.I.C.A. importex pagina 14

DE.R.I.C.A. importex pagina 14
DIGITEK computer pagina 74
DOLEATTO

□ DOLEATTO pagina 7
 □ ELETTRA pagina 54
 □ ELETTRONICA SESTRESE pagina 24

☐ ELETTRONIC BAZAR pagina 46
☐ ELT elettronica pagina 53

☐ FONTANINI D. pagina 47
☐ G. LUCA elettronica pagina 2

□ GRIFO pagina 78
□ LABES pagine 28

☐ LEMM antenne pagina 36
☐ MARCUCCI pagina 79

☐ MELCHIONI☐ MICROSET2° copertinapagina80

MICROSET pagina 80

MOSTRA GONZAGA pagina 68

□ NOVAELETTRONICA pagina 67□ REDMARCH 4° copertina

☐ RONDINELLI comp. elett. pagina 8
☐ SIGMA antenne pagina 50

☐ TEKO TELECOM pagina 45
☐ VECCHIETTI G pagina 47

□ WILBIKIT ind. elett. pagina 62 (Fare la crocetta nella casella della ditta indirizzata e in cosa desiderate)

Desidero ricevere:

☐ Vs/CATALOGO ☐ Vs/LISTINO

 Informazioni più dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nelle Vs/pubblicità. Anno 2

Rivista nº 9

#### SOMMARIO

Settembre 1984

| Varie                                                                                              |      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Sommario                                                                                           | pag, | 1  |
| Indice inserzionisti                                                                               | pag. | 1  |
| Lettera aperta del Direttore                                                                       | pag. | 3  |
| Mercatino postale                                                                                  | pag, | 4  |
| Modulo per Mercatino                                                                               | pag, |    |
| Annunci & Comunicati                                                                               | pag. | 00 |
| G.B. De BARTOLI e T. PUGLISI<br>Antenna per le vacanze                                             | pag, | 5  |
| Umberto BIANCHI<br>Ricevitori AN/GRC-9 e BC 1306                                                   | pag. | 9  |
| TRANSISTUS Interfaccia universale per Spectrum                                                     | pag, | 15 |
| Dino PALUDO Data Book Flash                                                                        | pag, | 19 |
| Livio Andrea BARI                                                                                  |      |    |
| Modifica alla decodifica<br>BCD - Display sette segmenti                                           | pag. | 21 |
| Giancarlo PISANO<br>Amplificatore per TV-monitor                                                   | pag. | 23 |
| Enzo PAZIENZA<br>Speedytape                                                                        | pag. | 25 |
| Giampiero MAJANDI<br>Monitor da studio professionale a 3 vie                                       | pag. | 29 |
| Luigi COLACICCO Trasmettitore CB                                                                   | pag. | 37 |
| Gianvittorio PALLOTTINO il piacere di saperlo Le interferenze radio creano problemi alle industrie | pag. | 48 |
| G.W. HORN « il piacere di saperlo» The very beginng of radio                                       | pag. | 49 |
| Giuseppe Luca RADATTI Commutatore d'antenna super economico                                        | pag. | 51 |
| Fabio BONADIO<br>Riduttore di tensione switching                                                   | pag. | 55 |
| Sergio CATTÒ<br>Lo strano campanello                                                               | pag, | 63 |
| Reportage<br>Sistemi di ricetrasmissione in moto                                                   | pag. | 67 |
| Giorgio TERENZI<br>Regolatore di livello per serbatoio                                             | pag. | 69 |
| Giuseppe Aldo PRIZZI<br>La foresta incantata                                                       | pag. | 75 |
|                                                                                                    |      |    |



# luca elettronica computer

Via G. Brugnoli, 1/a 40122 BOLOGNA Tel. (051) 558646 - 558767

# IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI VUOLE SCEGLIERE

**ALPHACOM** 

32

ALPHATRONIC

PC

COMMODORE C64

DRAGON

32 - 64

HANTAREX

MONITOR

MANNESMANN

TALLY 80

MULTITECH

MPF II - MPF III

NEC

**COMPUTER** 

OKY

µ 80

OLIVETTI

M<sub>10</sub>

SEIKOSHA

GP 50 - 500 - 700 A

SINCLAIR

**SPECTRUM** 

# SOFTWARE PER MPF III

Visicalc - Visiwriter

Data Base - Magazzino

Visidex - Quich File

Geamag

Contabilità semplificata

Contabilità generale

ed altri

# IN OMAGGIO

all'acquisto del computer un pacchetto di software a scelta

# NOVITÀ DEL MESE

NEC PC 8201 - PC PORTATILE 16 - 64 KRAM 32 KROM

ORIC 48 KRAM basic esteso

SINTETIZER SOUND - INTERFACCIA PARALLELA CENTRONICS USCITA VIDEO PAL/RGB

# DISK DRIVER

SLIM LINE 5" PER PC COMPATIBILI LPD



Caro Lettore,

le vacanze sono finite per la maggior parte di noi e si ritorna più pimpanti che mai alla nostra attività.

Quante idee, quanti programmi si sono accavallati nei miei pensieri mentre mi beavo di quel silenzio sereno all'ombra di un castagno in quel di Cedrecchia (S. Benedetto Val di Sambro). A tenermi compagnia è stata anche la Vostra corrispondenza che mi veniva recapitata ogni quattro o cinque giorni. Questa è stata molto superiore del normale, segno evidente che non è vero che non si ama più scrivere, ma spesso è la mancanza di tempo e gli impegni quotidiani che ce lo impediscono.



Le campane sono state tante ma in generale le tonalità erano pressoché uguali. La nota più

acuta e dolente va affrontata subito.

PREZZO RIVISTA: Comprendo che portare la mano al portafogli è sempre una cosa dolorosa, ma ad ogni spesa deve sempre corrispondere un giusto valore. Tu stesso ammetti che il nostro prodotto è qualificato, curata la grafica, ottima la veste, chiaro e interessante il contenuto, vari e molteplici gli articoli. Tutto questo ha un costo e FLASH non ha sovvenzioni statali o private ma solo il tuo sostegno e, il piccolo sacrificio che ti chiediamo, riteniamo sia ampiamente compensato da quanto ti diamo. Senza contare che periodicamente troverai nella Rivista il volumetto tascabile senza ulteriori maggiorazioni.

A proposito del Volumetto, l'idea è stata accolta molto favorevolmente: unico «neo», il tipo di carta usato. Lo si è fatto per esigenze di peso, di rilegatura ma in particolare, perché essendo il primo non ci si poteva imbarcare in costi eccessivi dato l'incertezza del risultato. Ottenuto ciò, nei prossimi a venire verrà eliminato questo «neo». Inoltre stiamo escogitando un funzionale rac-

coglitore per la raccolta di detti «Tascabili».

**CIRCUITI STAMPATI:** Ti ringraziamo per le espressioni di gradimento all'idea dell'acetato e di aver rilevato che questo accorgimento ti fa risparmiare tempo e denaro. A tale scopo da ottobre p.v., tutti i C.S. degli articoli esposti in ogni rivista verranno sempre raccolti in una unica pagina e il risparmio sarà maggiore.

SCHEDA INSERZIONISTI: Sono sempre le piccole cose che fanno la qualità di un prodotto. Ti ringrazio di avere apprezzato il sistema della scheda che ti permette una più diretta, chiara e immediata comunicazione con l'Inserzionista.

UNA MANO PER SALIRE - MERCATINO POSTALE: Ci fai notare che questo servizio, che è gratuito e solo per i Lettori, viene invece sfruttato anche da Ditte che fra questi si nascondono. Quando ce ne accorgiamo le cestiniamo, ma il Tuo aiuto sarebbe più proficuo se invece di essere evasivo ce lo segnalassi.

ABBONAMENTI: Siamo già in «zona Cesarini» (come si dice qui a Bologna) ovvero siamo vicini all'appuntamento con il 1985. Nell'anno in corso hai avuto modo di conoscere noi e FLASH elettronica. Per metterti al sicuro e non perdere alcun numero, di beneficiare delle iniziative, dei doni e salvaguardarti dall'inflazione, vi è un solo modo: ABBONARSI.

È come acquistare delle azioni con il massimo dell'interesse attivo.

A presto e cordialità.

Thorafiat?



# mercatino postale



occasione di vendita, acquisto e scambio fra persone private

VENDO coppia woofer 50 W per auto, usati poco a L. 50.000, più tweeter della Merifon da 10-60 W a L. 15.000. Se comperati in blocco solo L. 60.000. Inoltre vendo programmi per i seguenti computer: VIC 20, CBM 64, Sinclair, Spectrum, ZX80, ZX81, ORIC 1, Sharp, T99/4A. Vendo anche piccoli schemi elettrici a partire da L. 500. Scivermi per elenco. Antonello Ristallo - via Fiume 18 - 20052 Monza (MI).

ACQUISTO Laser-tubo. Telefono 0431/82742 (7 + 13). Tessarin Sandro - via Lugnan 10 - 34073 Grado.

VENDO tavole per convertire programmi fra Apple, C 64, Spectrum, ZX81, Pet, VIC 20, TRS 80. 100 pagine con esempi. L. 25.000. Spedire vaglia postale. Renzo Baldoni - Via De Gasperi 13 - 61016 Pennabilli (PS).

VENDO ponte di misura L-C precisione 5% 100 KL, lin 2 m 7/8 W 50 KL, antenne telescopiche per autoradio nuove al miglior offerente, sintonizzatore stereo Amtron 50 KL.

CERCO FT 480 R, FRG 7, rotore CDE CD 45, solo se vera occasione e in zona Piemonte.

Gian Maria Canaparo - Corso Acqui T. 178 - 14049

Commodore 64, VENDO PROGRAMMI «Simons, Basic, Lazzarian, Calcio, Nuove schedine con stampa, Dieta computerizzata, Sintetizzatore vocale, Manicminner, Le Mans, Juice, Did dug, Caesar the cat, Jambreaker, Puck man, Turbo, Blagger, Rox, Crazy kong, Symty 64, fatturazione, Iva, Muttand cammels. Buck Rogers, e altri 100 etc.

mels, Buck Rogers, e altri 100 etc. Giuseppe Borracci - Via Mameli 15 - 33100 Udine. ACQUISTO: Riviste di elettronica dal 1946 ad oggi. Ricevitori Surplus: BC603-BC683 e ricevitori per frequenze aeronautiche. Inviare offerte dettagliate Giovanni Bettani - via Brughiera 8 - 21044 Premezzo (VA).

CAMBIO oscilloscopio marca TES 0659 S" e MHZ 5 con demodulatore RTTY non autocostruito. Vendo Kenwood TS 120 V, Drake R4C ricevitore con 15 quarzi opzionali, videoconverter Eurosistems modello video box codici Ascii e Baudot. Tutto il materiale è come nuovo e garantito.

è come nuovo e garantito. Luigi Masia - Via Repubblica 48 - 08100 Nuoro - Telefono 0784/35045.

VENDO RX Redifon R50 MI 0.013-32 mc. della marina militare italiana con targhetta.

VENDO RX Marconi 0.015-25 mc.

VENDO telescrivente Cleysmitsh ottima e demodulatore.

Renato Bianucci - Q.re Diaz 21 - 55049 Viareggio - Telefono 0584/52670 ore serali.

CERCO AR 8506/B - AN/ART13 - S/38 (Hallicrafters) SRL 12B - 9R 59 DS (Trio) - SP/600 - 19MKIII - AN/GRR5 -730/IA (Eddystone).

OFFRO riproduttore a cassette per auto Pioneer mod. KP575, ed equalizzatore mod. AT3027 4 x 25 Watt 7 cursori (val. comm. 355 Klire) per uno dei suddetti anoarati.

Gianpiero Bertocchi - via Trieste 34 - 58015 Orbetello (GR). VENDO RX per marina. Telefoni da 150-170 MHz FM doppia con VFO e 10 Ch. Mod. Sitelco nuovo alim. 12 L. 150.000. Rx Collins da 220 a 260 MHz FM sintonia continua alim. 220 funzionante L. 130.000. Tx Collins 220-260 FM 40 Wat a cavità alim. 220 V. funz. L. 130.000. Solo ore serali dalle 18 alle 21.

Franco Berardo - via M.te Angiolino 11 - 10073 Cirie' (TO).

VENDO ricestrasmettitore Wireless 19 Mk4 perfetto, due alimentatori per detto, 12 Vcc e 220 ca, particolarmente adatto per i 45 m. a lire 250.000. Enzo Scozzarella - via Monte Ortigara 46 - 10141

SVENDO a L. 30.000 a disco, software per CBM 64, ultime novità in fatto di giochi e utility varie come clom machine, disk key, programmi per bloccare o sbloccare dischi. Richiedere elenco directori allegando L. 500.

Augusto Bernardini-Via Valle Verde 5-05100 Terni.

VENDO rice TV. AM/SSB 23C.N da base mod. Midland L. 170.000 più ricetra. AM SW 6Ch. portatile mod. Pace L. 65.000 più rosmetro wattmetro 2 strumenti L. 30.000 più rosmetro L. 12.000 più lineare mobile 60 W AM 120 L. 55.000 + lineare da base 70W AM 120 SSB con valvoia L. 55.000 + accordatore d'antenna L. 13.000. Se preso tutto in blocco il prezzo è di L. 350.000.

Luca Sguaiser - via Beppe Fenoglio 9 - 12100 Cuneo.



# una mano per salire



Debellatore virus nella faringe, fosse nasali e vie respiratorie; un apparato funzionante con pila elettrica. Collaudato e brevettato. Autore di otto (8) invenzioni, elettriche, elettromeccaniche e meccaniche.

Giacomo Vento - via Mascagni 6 S/A 4 - 04011 Aprilia (LT)

Vengono accettati solo i moduli scritti a macchina o in stampatello. Si ricorda che la «prima», solo la prima parola, va scritta tutta in maiuscolo ed è bene che si inizi il testo con «YENDO, ACQUISTO, CAMBIO ecc.». La Rivista non si assume alcuna responsabilità sulla realità e contenuto degli annunci stessi e, così dicasi per gli eventuali errori che dovessero sfuggire al correttore. Essendo un servizio gratuito per i Lettori, sono escluse le Ditte. Per esse vige il servizio «Pubblicità».

|                         |                                          |                                     |                                   | <del>-&gt;</del>                      |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Spedire in busta chiusa | a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsin | iea - via Fattori 3 - 40133 Bologna |                                   | RIV. 9/84                             |
| Nome                    | Cognome                                  | -, A-0                              | lti,                              |                                       |
| ViaTESTO:               | n cap                                    | città                               | ndizioni porgo saluti,<br>(firma) | 2                                     |
|                         |                                          |                                     | : delle condizioni<br>(firma)     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|                         |                                          |                                     | Preso visione                     | Abbonato                              |



# L'ANTENNA PER LE VACANZE

G.B. De Bartoli e T. Puglisi

Un progetto inedito per SWL e CB in tenda, in roulotte, in barca, in barra mobile...

Un ottimo «enforcer» per captare segnali prima impossibili da copiare!

Se state andando in vacanza e meditate ormai a malincuore di dover sospendere per un po' il vostro hobby preferito di SWL o CB perché le vostre precedenti esperienze in tenda, in roulotte, in barca, in barra mobile vi hanno deluso, privandovi del piacere di partecipare attraverso l'etere ai numerosi «rendezvous» amatoriali fra i vari radiantisti della zona in cui voi vi recate, allora questo progetto è proprio per voi!!

Infatti, realizzando questo «enforcer» ed applicandolo in serie a qualsiasi elemento «di fortuna», come potrebbe essere un semplice stilo o, meglio, uno stilo «caricato», udrete come per incanto segnali prima indecifrabili divenire normalmente intelleggibili, e voci prima solamente immaginate, perché inaudibili, presentarsi improvvisamente sull'audio del vostro RX, per la delizia dei vostri orecchi e del vostro spirito...

Almeno, questo è quanto abbiamo verificato noi, con giustificata soddisfazione, al termine di diverse sessioni di lavoro trascorse in laboratorio per progettare, realizzare ed ottimizzare il circuito che ora vi presentiamo in figura 1; ossia un circuito a larga banda, capace di amplificare come detto prima qualsiasi segnale in banda 40-20-15-10 metri, senza introdurre rumore, produrre autooscillazioni o, peggio, battimenti col ricevitore servito. Tutto questo, possiamo affermarlo per esperienza diretta, dopo avere verificato le insolite «prestazioni» di altri progetti, a prima vista ineccepibili. Anzi, è proprio grazie a questi che abbiamo sviluppato una diversa concezione del circuito, assai meditata e razionale.



Passiamo dunque all'analisi dal vivo di questo quattro-stadi che risolve così egregiamente le specifiche imposte: bassa impendenza di entrata, bassa impedenza di uscita, massima amplificazione dei segnali su una banda che spazia dalle onde medie sino ad oltre le cortissime.





```
R1
      = 470 \Omega R10 = 1 kΩ
                                      C6
                                            = 4.7 \, \text{nF}
      = 5.6 kΩ R11 = 100 kΩ C7
R2
                                            = 1 nF
R3
     = 22 k\Omega R12 = 820 \Omega
                                      C8
                                            = 47 \, \text{nF}
R4
     = 2,2 kΩ R13 = 39 Ω
                                      C9
                                            = 22 nF
R5
     = 8.2 M\Omega C1
                         = 4.7 \, \text{nF}
                                      C10 = 100 \mu F, 25 VI
R6
     = 4.7 M\Omega C2
                         = 4.7 \, \text{nF}
                                      TR1 = BF173
R7
     = 1.5 \text{ K}\Omega \text{ C}3
                        = 1 nF
                                      TR2 = BF244
R8
     = 4.7 M\Omega C4
                        = 1.5 \, \text{nF}
                                      TR3 = BF244
R9
                  C5
                        = 100 \text{ nF}
                                      TR4 = BF173
                                      JAF = VK 200
```

Figura 1 - Schema dell'amplificatore aperiodico per SWL e CB.

Il primo requisito è dunque l'adattamento fra l'antenna e lo stadio di ingresso. Per soddisfarlo pienamente, si è fatto ricorso ad uno stadio a base comune, in grado di offrire una impedenza di ingresso al di sotto dei cento ohm e, nel contempo, una prima, forte amplificazione del segnale. Di seguito a questo, data l'uscita ad alta impedenza, è stato necessario impiegare un transistor ad effetto di campo, usato a collettore (drain) comune in quanto, dalle prove effettuate, il circuito ad emettitore (source) comune introdyceva una rilevante attenuazione.

Realizzata dunque l'uscita a bassa impedenza tramite questo stadio, senza però attenuare più il segnale proveniente dal TRI, si è fatto ricorso ancora ad un fet, usato qui come amplificatore di corrente e, insieme, di tensione. Per cui, alla fine, è possibile prelevare all'uscita di TR3 un segnale che avendo acquistato un'impedenza più alta, può essere trasferito direttamente allo stadio successivo (TR4) per una terza amplificazione (in corrente) e, sopra tutto, per ottimizzare l'impedenza di uscita dello stesso per un accoppiamento ideale con il cavo coassiale usato per collegarsi all'RX.

In figura 2 viene dato il disegno del circuito stampato da noi usato nella versione attuale. Si noterà che le piste sono notevoli, con superfici ampie e ben spaziate, proprio per scongiurare gli inconvenienti notati in altri progetti. Anche la scelta dei transistor è stata

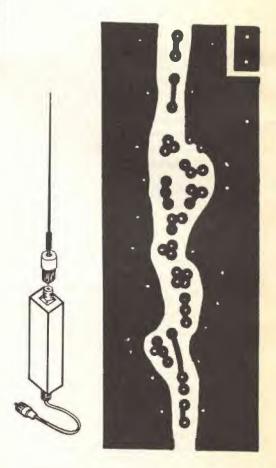

Figura 2 - Il circuito stampato del prototipo.





effettuata a ragion veduta; per cui se ne sconsiglia la sostituzione. (Per esempio, il BF173, fra i tipi più comuni presi in considerazione, è quello che, con una corrente di 7 ÷ 10 mA, amplifica ancora notevolmente in AF, con un beta minino pari a 40).

Pertanto, realizzando il montaggio come proposto in figura 3, i risultati saranno senz'altro notevoli. Convinti di ciò, auguriamo a tutti buone vacanze e tante, tante occasioni di piacevole ascolto.

## AVVISO PER I LETTORI

In occasione delle MOSTRE di Piacenza (8-9 sett. p.v.) e di Gonzaga (MN) (29-30 sett. p.v.) FLASH elettronica sarà presente con un suo stand. In tali occasioni attendiamo la visita di Lettori e Collaboratori per meglio conoscerci e scambiare pareri e consigli alfine di rendere FLASH sempre migliore.

# SPECIALE MESE

#### TF 801D/8/S MARCONI GENERATORE DI SEGNALI - 10 MC ÷ 480 MC

- Uscita tarata e calibrata -500 Millivolt + 0.1 Microvolt
- Attenuatore a pistone Rete 220V
- Presa per counter indipendente
- Modulazione AM ed esterna

L. 480.000 + IVA

#### TS 510 MILITARE/H.P. GENERATORE DI SEGNALI - 10 MC ÷ 420 MC

- Uscita tarata e calibrata -350 Millivolt ÷ 0.1 Microvolt
- Attenuatore a pistone Rete 220 V
- Modulazione AM 400 CY + 1000 CY Interna

L. 380,000 + IVA

## AN/URM 191 MILITARE GENERATORE DI SEGNALI · 10 KC + 50 MC

- Attenuatore calibrato
- Misura uscita e modulazione
- Controllo digitale della frequenza
- Completo di accessori
- Nuovo in scatola d'imballo originale

L. 480.000 + IVA

V.S. Quintino 40 - TORINO Tei. 511.271 - 543.952 - Telex 221343 Via M. Macchi 70 - MILANO Tel. 273.388

#### 606A H.P.GENERATORE DI SEGNALI standard

- 50 KC ÷ 65 MC
- Attenuatore calibrato 0.1 Millivolt 3V. 50Ω
- Modulazione AM con misuratore
- · Molto stabile Ottima forma d'onda

L. 600.000 + IVA

# 202H BOONTON/H.P. · 207H BOONTON/H.P. GENERAT. DI SEGNALI 54 MC + 216 MC

UNIVERTER per 202H-100 KC + 55 MC

- Modulazione AM FM
- Misura di uscita e deviazione FM

L. 880.000 + IVA

## AFM2 AVO GENERATORE DI SEGNALI -2 MC ÷ 225 MC

- In 6 gamme
- Attenuatore calibrato
- Modulazione AM da 2 MC ÷ 225 MC FM da 20 MC ÷ 45 MC e da 40 MC + 100 MC
- Onda quadra e sinusoidale
- · Completo di cavi e accessori

L. 200,000 + IVA

Non abbiamo catalogo generale Fateci richieste dettagliate!!

# COMPONENTI ELETTRO

## OFFERTE SPECIALI AD ESAURIMENTO

| 10 led verdi e gialli Ø 3 o Ø 5 (specificare)<br>10 led rossi Ø 3 o Ø 5<br>10 ghiere plastiche Ø 5 o Ø 3<br>5 ghiere in ottone nichelato Ø 3 o Ø 5<br>50 diedi silicio tipo IN4148/IN914 | L. 2.500<br>L. 1.500<br>L. 400<br>L. 1.500<br>L. 2.500 | Elettrolitico 10.000 µF, 40 V, verticale con viti<br>Elettrolitico 155.000 µF, 15 V, verticale con viti<br>Cond. di rifasamento 22 µF, 320 V, verticale<br>Connettore maschio passo 2,54: 25+25 poli<br>Connettore maschio passo 2,54: 25+20 poli | L. 6.000<br>L. 15.000<br>L. 4.000<br>L. 5.000<br>L. 4.300 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 50 diodi 1 A, 100 V cont. met, oss.<br>Zoccoli per IC 4+4/7+7/8+8 cad.                                                                                                                   | L. 2.500<br>L. 300                                     | Connettore maschio passo 2,54: 17+17 poli<br>Connettore maschio passo 2,54: 13+13 poli                                                                                                                                                            | L 3.900<br>L 3.600                                        |
| 1/2 kg. piastre ramate, faccia singola e doppia                                                                                                                                          | L. 3.500                                               | Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 25+25 poli                                                                                                                                                                                           | L. 7.000                                                  |
| Kit per circuiti stampati: pennarello - acido - vaschetta antiacido                                                                                                                      |                                                        | Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 20+20 poli                                                                                                                                                                                           | L. 6.000                                                  |
| 1/2 kg. piastre come sopra, completo di istruzioni                                                                                                                                       | L. 10.000                                              | Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 17+17 poli                                                                                                                                                                                           | L. 5.300                                                  |
| 1/2 kg. stagno 60/40, 1 mm.                                                                                                                                                              | L. 16.500                                              | Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 13+13 poli                                                                                                                                                                                           | L 4.400                                                   |
| 5 m. piattina colorata 9 poli per 0,124 passo 2,54                                                                                                                                       | L. 2.500                                               | Connettore per scheda 35+35 più conguida passo 3                                                                                                                                                                                                  | L. 3.500                                                  |
| 730 resist. 1/4 e 1/2 W, assortimento completo, 10 per tipo da                                                                                                                           |                                                        | Piattina colorata flessibile 4 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                       | L. 400                                                    |
| 10 Ω a 10 MΩ                                                                                                                                                                             | L. 14.000                                              | Piattina colorata flessibile 5 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                       | L. 500                                                    |
| 500 cond. minimo 50 V, 10 per tipo da 1 pF a 10 kpF                                                                                                                                      | L. 20.000                                              | Piattina colorata flessibile 7 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                       | L. 700                                                    |
| 130 cond. minimo 50 V, 10 per tipo da 10 kpF a 100 kpF                                                                                                                                   | L. 8.000                                               | Piattina colorata flessibile 8 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                       | L. 800                                                    |
| Gruppo varicap SIEL mod. 105E/107V rigenerati garantiti                                                                                                                                  | L. 12.000                                              | Piattina colorata flessibile 12 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                      | L. 1.200                                                  |
| Fotoaccoppiatori MCA231 = TIL 113/119 1 pezzo L. 1.200 5 per                                                                                                                             | L. 5.000                                               | Piattina colorata flessibile 13 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                      | L. 1.300                                                  |
| 20 transistori vari                                                                                                                                                                      | L. 2.000                                               | Piattina colorata flessibile 18 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                      | L. 1.800                                                  |
| Elettrolitico 2,200 µF, 40 V, verticale per C.S.                                                                                                                                         | L. 1.500                                               | Piattina colorata flessibile 19 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                      | L. 1.900                                                  |
| Elettrolitico 4.700 µF, 40 V, verticale per C.S.                                                                                                                                         | L. 2.000                                               | Piattina colorata flessibile 50 poli, al mt.                                                                                                                                                                                                      | L. 5.000                                                  |
| Elettrolitico 33,000 uF, 25 V, verticale con faston                                                                                                                                      | L. 6.500                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |

| - 0 | D I | E 777 | 289 | 101 |
|-----|-----|-------|-----|-----|

| OBBIETTIVO   |        | F1-1,4 | con | regol. | Diafr. e fuoco | L | 102.850 |
|--------------|--------|--------|-----|--------|----------------|---|---------|
| OBBIETTIVO   | 8 mm   | F1-1,4 | "   |        | Fuoco          |   | 59.400  |
| OBBIETTIVO   |        | F1-2,4 |     | "      | Fuoco          | L | 43.250  |
| ORRIETTIVO 1 | I 6 mm | E1 1 G | 11  | 77     | Europa         |   | 20.000  |

MONITOR: Alim. 220V - Bende pessente da 7 a 9Mhz Segnale video in ingresso da 0,5 a 2 Vpp su 75

#### •Mobile in metallo verniciato a fuoco escluso il 14".

| Monitor   | 9" B/N   | mm 275×225×207 | L. | 187.000 |
|-----------|----------|----------------|----|---------|
| Monitor   | 9" verde | mm 275×225×207 | L  | 210.000 |
| Monitor 1 | 2" B/N   | mm 300×300×275 | L. | 194.700 |
| Monitor 1 | 2" verde | mm 300×300×275 | L. | 241.000 |

#### **TÉLECAMERE**

TLC 220: TELECAMERA ALIM 220V ± 10% 50Hz, CONSUMO 10W

Freq. orzzontale 15 625 Hz, oscillatore libero. Freq. verticale 50Hz agganciati alla rete. Sensibilità 10 Lux. Controllo autom. Luminosità: 30 a 40 000 Lux Definizione 500 linee - Correnie di fascio automatica - Tubo da ripresa: Vidicon 8844 Segnale uscita 1,4V.P.P. Sincronismi negativi - Obbiettivi passo «C» dim.  $20 \times 70 \times 100$ L. 218.080

TEC-BT ALIM-15V CC. - USCITA PER COMANDO STAND BY

Assorbimento in asercizio Q.7A. in stand by Q.1A. Vidicon 2/3" Scansione 625/50 sincronizzabile con la rete. Uscha video frequenza 2 VPP -Stabilizzazione della focalizzazione elettronica. Controllo automatico della luminosità. Controllo automatico della corrente di fascio. Amarco per obbiettivo Passo «C» - Dimensioni 170×110×90. L. 247.000

AL X TLC-BT - ALIMENTATORE PER TELECAMERE USCITA: 15V. 1A. - USCITA PER STAND BY

**RD10** 

RASA

L.49.500

STAFFA X TELECAMERA TLC-BT A MURO ORIENTABILE

L. 17.500

#### VARIAC Variatori di tensione monofase da banco: Potenza KVA Corrente A. Tens. Uscita V. Lit. VR/01 5 0+250 133.000 1.25 04-270 183,000 VR/02 1.90 VR/03 3.50 13 0±270 285,000 Variatori di tensione monofase da incasso: Mod Petenza KVA Corrente A. Tons Vscita V. 0-4-250 70,006 VR/04 0.30 VR/05 0+250 85,000 0.75 98.500 VR/06 1.37 5,5 0+250 135,000 VR/B7 2.16 8 0+270 VR/08 3,51 13 D+270 215,000



#### STANDARD TIPO TICINO



**RD64** 

**RD65** 

RIVELATORI A MICROONDE BASSO COSTO – MASSIMA AFFIDABILITÀ **RD63** 

#### ATTENZIONE!

SONO DISPONIBILI I NOSTRI NUOVI CATALOGHI 1984, RICHIEDETELI INVIANDO L. 3.000 PER CATALOGO ACCESSORI ILLUSTRATO L. 2.000 PER CATALOGO COMPONENTI. SONO ENTRAMBI COMPLETI DI LISTINO.

#### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

Alimentazione 10 3-15Vcc 10.3-15Vcc 10,3-15Vcc 10.3 15Vcc 10.3-15Vcc 10 3-15Vcc 10.3-15Vcc Consumo 100 mA 55 mA 155 mA 75 mA 80 mA-35 mA 170 mA-35 mA 140 mA 10.525GHz Frequenza portante 9.98GHz 10.525GHz 9 90GHz 10.525GHz 10 525GHz 15 m 25 m 15 m 25 m 15 m 25 m Contatti relè Contetti relè 10 VA Max 10 VA (NC) 30VA (NC) 30 VA (NC) 10 VA (NC) 30VA (NČ) 30 VA (NC) Linea di allarme guasto accecamento SI NO NO Spegnimento gunn con negetivo Νſ ΝO ΝO SI SI Blocco relé con negativo St SI SI SI SI SI 101.000 183.500 148.000 158.500 172.000 150,700 127.000

RD61

**RD62** 

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 20.000 o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che può essere versato a mezzo Ass. Banc., vaglia postale o anche in francobolli. Per ordini superiori a L. 50.000 inviare anticipo non inferiore al 50%, le spese di spedizione sono a carico del destinatario. I prezzi data l'attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni e non sono comprensivi d'IVA. La fattura va richiesta all'ordinazione comunicando l'esatta denominazione e partita IVA, in seguito non potrà più essere emessa.



# RICEVITORI AN/GRC-9 E BC 1306

# Umberto Bianchi

L'apparato che descriverò questo mese appartiene al «surplus canonico» per antonomasia, quello a cui si affidano da generazioni quei radiodilettanti che usano abitualmente il saldatore e che si distinguono per riconoscere le valvole dai bulbi colorati con i quali si ornano gli abeti natalizi.

Per molti lustri il tipico «secondo ricevitore» presso la stazione era rappresentato dal BC 312 o dal BC 348. Questo secondo ricevitore veniva usato per il controllo delle stazioni campione, le WWV, attorno a 10 MHz, le broadcast in onde corte, le stazioni marittime, ecc. Per quelli più squattrinati, questo tipo di apparato, invece che il secondo ricevitore, rappresentava il primo e unico ricevitore di stazione. È sufficiente risfogliare le vecchie e più prestigiose riviste del passato, quali L'Antenna, Radio, Radio Rivista, QST, 73, CQ, ecc., per ritrovare elaborazioni, modifiche, arrangiamenti più o meno geniali su questi apparati che oggi, a causa dell'età e dell'ingombro hanno più un valore storico che una utilità reale.

L'alternativa a questi ricevitori che videro la luce quasi mezzo secolo fa, è costituita oggi, per gli estimatori delle valvole, dal ricevitore AN/GRC 9 e dal suo fratello minore, il BC 1306, realizzati entrambi attorno agli anni '50 e usciti dalla dotazione degli eserciti moderni solo in questi ultimi anni.

Chi ha visitato anche solo una delle recenti mostre mercato avrà avuto modo di constatare la loro presenza in gran numero di esemplari esitati a poche decine di migliaia di lire.

Il limitato ingombro, l'aspetto funzionale del frontale e dei suoi comandi e le buone caratteristiche radioelettriche ne fanno un apparato che merita di essere illustrato, e per la prima volta, su una rivista italiana.

L'AN/GRC-9 che costituisce la parte ricevente del complesso ricetrasmittente RT 77/GRC-9 ha dimensioni di cm 26,7×13,3×95,2, quindi risulta di ingombro decisamente più ridotto dei suoi predecessori.

L'AN/GRC-9 è una supereterodina a unica conversione che copre, in tre bande, la gamma di frequenze compresa fra i 2 e i 12 MHz.

Il BC 1306 è, sostanzialmente, simile tranne che per la copertura di frequenza limitata ai 3,8 ÷ 6,5 MHz, in un'unica banda (figura 3). Con quest'ultimo ricevitore, malgrado i valori di frequenza sopra indicati, che corrispondono a quelli «ufficiali» di targhetta, è anche possibile ascoltare gli 80 metri (3,5 MHz) perché la ricevibilità, in effetti, si estende un po' oltre al valore indicato.

La descrizione che segue tratterà prevalentemente del modello più evoluto, l'AN/GRC-9.

Entrambi i ricevitori sono in grado di ricevere segnali in AM, CW, MCW e, con un po' di «manico», anche in SSB. Sono forniti di un calibratore a quarzo che, se inserito, fornisce punti di taratura ogni 200 kHz. Per essere correttamente alimentati richiedono le seguenti tensioni: 90÷105 Vcc-20 mA, 1,5 Vcc-500 ma e —4,5 Vcc per la polarizzazione.

Impiega 7 valvole, del tipo miniatura, con accensione diretta. Vediamo ora, in breve, la sua costituzione.

Amplificatore RF - II segnale ricevuto giunge alla valvola V1 che provvede ad amplificarlo e anche a impedire che il segnale generato dall'oscillatore locale possa raggiungere l'antenna. Il guadagno di V1 viene controllato, manualmente dal controllo «RF Gain» e automaticamente, dalla regolazione automatica di sensibilità (impropriamente, ma ormai universalmente, definita CAV).

Convertitore - Il segnale RF, dalla valvola V1, giunge a V2, oscillatrice mescolatrice. La sezione oscillatrice genera la frequenza dell'oscillatore locale che risulta 456 kHz più alta del valore della frequenza ricevuta. Quest'ultimo segnale viene combinato con il segnale ricevuto nella sezione mescolatrice di V2 che





figura 1 - Apparato ricetrasmittente BC 1306.



fornisce la frequenza intermedia di 456 kHz e che viene successivamente selezionata e amplificata dagli stadi amplificatori a frequenza intermedia.

Amplificatore FI - Il segnale a 456 kHz perviene a due stadi amplificatori formati dalle valvole V3 e V4. L'amplificatore FI è un circuito a elevato guadagno a 456 kHz. La tensione di regolazione di sensibilità (CAV) e quella manuale di guadagno vengono applicate solo a V3, mentre V4 funziona anche come calibratore a quarzo.

Calibratore a quarzo - La valvola V4, come detto prima, funziona anche come calibratore a quarzo. Un quarzo a 200 kHz e un circuito oscillante collegato a V4 generano armoniche di 200 kHz. Queste armoniche vengono iniettate, attraverso la posizione «CAL» del commutatore di funzionamento, alla griglia controllo della valvola amplificatrice V1. Queste armoniche vengono usate per controllare la scala di sintonia.

Rivelazione, CAV, amplificazione BF - Il segnale amplificato, dal secondo stadio FI giunge alla valvola rivelatrice V5 per la rivelazione. La valvola V5 è a due sezioni che servono per la rivelazione e come sorgente per il CAV, di mescolazione per la rivelazione dei segnali CW e SSB e per la prima amplificazione di BF. Il segnale rivelato giunge alla sezione preamplificatrice e da questa pilota poi il secondo stadio di amplificazione BF.

La tensione di CAV viene ricavata dalla sezione di rivelazione della valvola e viene usata per controllare la polarizzazione di griglia di V1 e V3. Anche il segnale di battimento, BFO, (seconda armonica di V7) viene condotto alla sezione di rivelazione attraverso la posizione CW del commutatore di funzionamento.

Il segnale di BFO viene quindi mescolato con il segnale FI per produrre una frequenza di battimento nella ricezione di segnali CW e SSB.

Seconda amplificazione BF - Il segnale, dal primo stadio amplificatore BF, giunge al secondo stadio BF ed è in grado di pilotare sia una cuffia telefonica che un altoparlante.

Oscillatore della frequenza di battimento - La valvola V7 permette la ricezione di segnali CW e SSB. II BFO genera un segnale di 228 kHz. La seconda armonica di questo segnale, a 456 kHz, si somma al segnale a frequenza intermedia nella valvola rivelatrice. I circuiti di sintonia del ricevitore dovranno essere leggermente dissintonizzati rispetto alla frequenza centrale prima che il segnale CW o SSB venga rivelato. La





seconda armonica del BFO si combina quindi con il segnale FI e produce una nota di battimento nel campo delle frequenze audio. Il segnale BF viene quindi portato agli stadi di BF nel caso di ricezione in AM o MCW.

Conversione del ricevitore - Non occorrono particolari lavori per adattare questi ricevitori all'uso amatoriale. Il più importante risulta quello di realizzare un alimentatore in grado di fornire una tensione anodica compresa fra 90 e 105 V cc con 20 mA, una di accensione delle valvole a 1,5 V e 500 mA e infine, una a -4,5 V cc per la polarizzazione. Viene indicato, qui di seguito, uno schema di alimentatore idoneo allo scopo (figura 4).

Qualora si volesse utilizzare il ricevitore prevalentemente per la ricezione di segnali CW, magari in unione con un trasmettitore di piccola potenza, sarà utile corredarlo di un efficace filtro di BF che renderà la larghezza di banda sufficientemente stretta.



## Elenco componenti alimentatore

 $R1 = 2 k\Omega - 1/2 W$ 

 $R2 = 51 k\Omega - 1/2 W$ 

 $R3 = 330 \Omega - 1/2 W$ 

 $R4 - R6 = 1 k\Omega - 1/2 W$ 

R5 = da determinare sperimentalmente a seconda del valore di tensione al secondario

C1 - C2 = 20  $\mu$ F - 200 V elettrolitici

C3 = 10 nF - 100 V polesteri

 $C4 - C5 = 2000 \mu F - 50 V$  elettrolitici

 $C6 - C8 = 50 \mu F - 15 V$  elettrolitici

C7 = vedi R5

 $D1 \div D9 = 1M4007$ 

D10 = Zener 100 V - 5 W

 $D11 \div D13 = 1N4001$ 

D14 = Zener 4.2 V - 400 mW

TR1 = 2N5190

TR2 = 2N3055

T1 = Trasf. alim.: Pri = 220 V - Sec. 1 =

100 V / 20 mA

Sec.  $9 = 3 \div 6 \vee / 0.5 A$ 

S1 = Interruttore generale

F = Fusibile 100 mA

Lp1 = Lampadina spia al neon per 220 V



figura 5 - Schema di filtro BF.

# Elenco componenti filtro BF

R1 = 51 kΩ - 1/4 W

 $R2 = 820 \Omega - 1/4 W$ 

R3 = 330 kΩ - 1/4 W

 $R4 = 330 k\Omega - 1/4 W$ 

C1 - C2 = 10 nF

IC1 = N5741V Signetics



figura 6 - Il ricevitore inscatolato con l'alimentatore e l'altoparlante aggiuntivo.

Lo schema di uno di questi filtri viene indicato nella figura 5.

Sarà inoltre utile costruire una custodia metallica per il ricevitore che, quando viene separato dal trasmettitore che lo integrava, ne risulta sprovvisto.

La foto indica una di queste scatole, realizzata appositamente, prevista per contenere sia l'alimentatore suindicato che l'altoparlante aggiuntivo (figura 6). Va tenuto presente che il trasformatore di uscita prevede due valori di impedenza sul secondario, 250  $\Omega$  e 4000  $\Omega$ . Occorre quindi munire l'altoparlante, se a bassa impedenza (4 o 8  $\Omega$ ), di un trasformatore adattatore oppure sostituire il trasformatore d'uscita con un altro idoneo all'impedenza della bobina mobile dell'altoparlante.

Auguri di buon lavoro e ottima ricezione a tutti.



# D.E.R.I.C.A. IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C.

00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica

| NUOVO ARRIVO                                                                |            | a completamento possiamo fornire;                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Telefoni FATME-ERICSSON sistema 1/2                                         |            |                                                          | 25.000    |
| con alimentatore la coppia                                                  | L. 99.000  |                                                          | 92.500    |
| IDEM idem singolo senza alimentazione                                       | L. 39.000  |                                                          | 3.500     |
| RICAMBI telefoni GRILLO:                                                    |            |                                                          | 3.500     |
| capsula rx/tx cad.                                                          | L. 1.000   | piattina rosso-nera sez. 0,35 mm. al mt. L               | 120       |
| cicalino con spina cad.                                                     | L. 3.500   | ,                                                        |           |
| Cordone cad.                                                                | L. 1.000   |                                                          |           |
| Disco combinatore cad.                                                      | L. 2.900   | SURPLUS - NUOVO ARRIVO - SURPLUS                         |           |
| sconti per quantitativi                                                     |            | Schede ex computer con integrati transistors             |           |
| VETRONITE mono al kg.                                                       | L. 10.000  |                                                          | 4.000     |
| VETRONITE doppia ramatura al kg.                                            | L. 7.000   | ELETTRO SOLENOIDE surplus alim. 220V.                    |           |
| BACHELITE monofaccia                                                        | L. 9.000   | potenza di traz.ne Kg. L. 1.400 con supporto             |           |
| BACHELITE doppia faccia                                                     | L. 6.000   |                                                          | L. 2.500  |
| Diodo laser tipo RCA SG2012 27W effettivi 100A                              | L. 65,000  | Contenitore tipo rack in alluminio, frontale             |           |
| Display TEXAS 115P 12 cifre                                                 | L. 3.500   |                                                          | L. 10.000 |
|                                                                             |            |                                                          | 200.000   |
| MECCANICA registrazione cromo/ferro-cromo,<br>5 tasti per cassette stereo 7 | L. 36.000  | Cordone alim/bipolare - spina 2A - 250 Vac -             |           |
| sconti per quantitativi                                                     | L. 30.000  |                                                          | L. 600    |
|                                                                             |            | Cordone alim/tripolare - spina Siemens 10/16A            |           |
| ALTOPARLANTE ITT 1W-8Ω cm. 10 × 10                                          | L. 2.500   | 250 Vac - mtl. ÷ 1,50 circa                              | L. 1.200  |
|                                                                             |            |                                                          |           |
| ALLADAMII ALLADAMI                                                          |            |                                                          |           |
| ALLARMI!! ALLARMI!!                                                         |            |                                                          |           |
| Mod. 2012 Lampeggiatore elettrico direzionale per stazionamento 12V cc      | 1 40 500   |                                                          |           |
| Mod. 2024 Idem. idem 24V per autobus e                                      | L. 12.500  | Connettore BURNDY per ZX81 25 + 25 p. passo 2.54         | L. 4.900  |
| auto articolati                                                             | L. 16.500  | Connettore da scheda AMPHENOL a saldare                  |           |
| adio arricolari                                                             | L. 10.300  |                                                          | L. 4.200  |
|                                                                             |            | Connettore professionale per scheda 2 facce              |           |
| ANTIFURTI ELETTRONICI AUTOMATICI                                            |            | passo 3,96 inserz. diretta 44 + 44 poli, contatti dorati |           |
| Mod. 3000 inserimento con esclusione automatica                             |            | IDEM c.s. 28 + 28 poli                                   | L. 6.500  |
| avviamento motore. Disinserimento a pulsante                                |            |                                                          | L. 2.000  |
| o interruttore                                                              | L. 14.400  | Fotodiodo TIL 31                                         | L. 3.500  |
| Mod. 3000B Idem idem per auto con                                           |            | Presa altoparlante a 4 morsetti L. 1.500 5 pezzi         | L. 5.500  |
| accensione elettrica o motore diesel                                        | L. 16.400  | Cassa acustica in legno 30W cm. 45 x 18 x h25            |           |
| Mod. 6000 a protezione totale.                                              |            |                                                          | L. 16.000 |
| Funzionamento automatico dopo 7" per                                        |            | Schermo fume moderno CABINET per monitor                 |           |
| apertura portiere-immediato per urti-vibrazioni                             |            |                                                          | L. 15.000 |
| -apertura cofani. Tempo inserimento allarme 30"                             |            |                                                          | L. 1.500  |
| con esclusione automatica avviamento.                                       | 1 00 700   | Contacolpi meccanico 4 cifre con staffa per              |           |
| Disinserimento 7"  Mod. 7000 a protezione totale idem c.s. più              | L. 20.700  |                                                          | L. 2.500  |
| doppia uscita positiva e negativa per 2 diverse                             |            | Strumento da pannello professionale HONEYWELL            |           |
| segnalazioni (es. ottico-acustico)                                          | L. 27.500  | fissaggio a vite Ø foro mm, 55 dim. mm 80 x 69           |           |
| ELETTROVALVOLA bicorpo con doppia bobina                                    | L. 27.300  |                                                          | L. 12.500 |
| per blocco gasolio o benzina alim. 12/24 V                                  | L. 27,500  | 9                                                        | L. 2.500  |
| CHIAVE elettrica per allarme sfilabile nei 2 sensi                          | L. 27.300  | PONTI 250V - 10A                                         |           |
| con 2 chiavi cilindriche, usabile anche a deviatore                         | L. 8.500   | Ponti 100V · 10A                                         | 1.500     |
| CONTATTO a vibrazione per allarmi s/cust.                                   | L. 1.000   | Ventole prof. come nuove tipo Rotron-Muffin Papst        |           |
| CONTENITORE plastico per sirena elettrom.                                   | L. 2.000   | ecc. cm. 12 x 12 alim. 220V L. 16.000 alim. 115V L       | 12.000    |
| idem per sirena elettrica                                                   | L. 2.000   | sconti per quantitativi                                  |           |
| Batteria NI-CD 1,25V 1,2A Ø mm. 24 x h. 41                                  | L. 2.000   | Pulsantiera con un doppio deviatore, 1 doppio            |           |
| Batteria NI-CD 1,25V 3,5A Ø mm. 34 x h. 60                                  | L. 4.000   | interruttore 2A, 2 quadrupli deviatori ad esclusione.    |           |
| IMPIANTO ANTIFURTO PER APPARTAMENTO con                                     | nposto di  | Completa di manopole                                     | . 3.800   |
| 1 centrale completamente automatica con aliment                             |            | Pulsantiera con doppio interruttore 2A, 2 quadrupli      |           |
| caricabatterie incorporato, controllo delle funzion                         |            | deviatori ad esclusioni                                  | . 2.700   |
| chiavi tonde, dispositivo antiscasso cm. 31 x 24 x 10                       |            | Pulsantiere con 9 tasti coll. + 2 indipend.              |           |
| ria ermetica 12V - 6Ah - 1 sirena meccanica 12V - 3A                        |            | montata su scheda con cond. trimmer resist.              |           |
|                                                                             | L. 170.000 | cavetti e connettori                                     | L. 6.500  |
|                                                                             |            |                                                          |           |
|                                                                             |            |                                                          |           |
|                                                                             |            |                                                          |           |

N.B. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso e non sono comprensivi di IVA 18%. Spedizioni in contrassegno + spese postali. Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. La fattura va richiesta al momento dell'ordine unitamente alla comunicazione del numero di partita IVA o codice fiscale. A chi respinge la merce ordinata si applicherà l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.



# INTERFACCIA UNIVERSALE PER LO SPECTRUM

# **Transistus**

E adesso... sotto con l'interfaccia promessa.

Premessa

L'idea per la presente interfaccia, e quindi per le diverse periferiche, se e in quanto dipendono da essa per la loro costituzione, deriva da un attento studio condotto sullo schema elettrico dello Spectrum, issue 3, sul testo in lingua inglese «Spectrum Hardware Manual» di A.C. Dickens, edito da Melbourne House Publishers.

Primo di una serie di tre articoli, nei quali descriveremo, nell'ordine, l'interfaccia universale per lo Spectrum; il joystick (che può essere duplicato, collegando così la coppia all'interfaccia); una tastierina esadecimale, per facilitare la programmazione in linguaggio macchina.

Se ne avremo richiesta, potremo aggiungere a queste tre parti qualche altra, come, ad esempio, una tastiera completa, più professionale di quella dello Spectrum, che stiamo attualmente sviluppando, o altri dispositivi di analoga o maggiore utilità, secondo le vostre richieste.

L'idea della struttura meccanica dello «pseudo» joystick è derivata dalla analoga che ho sviluppato per il VIC: non è niente di originale; penso che centinaia di migliaia di appassionati nel mondo siano arrivati l'uno indipendentemente dall'altro a strutture analoghe. Il fatto, poi, che — al di là della struttura meccanica — tutti i joystick abbiano schemi elettrici

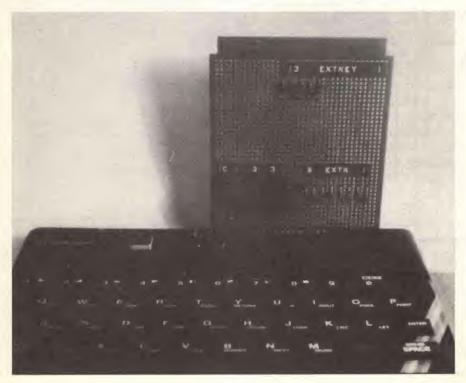



analoghi, induce a pensare che, con un opportuno connettore a vaschetta a 9 contatti, collegato correttamente in parallelo alle connessioni d'uscita dell'interfaccia, un joystick qualunque possa essere usato.

«Comunque questa prova non è stata effettuata. Come vedremo più in dettaglio nella parte dedicata specificatamente al joystick, si è fatta una scelta semplificatrice in ordine alle direzioni possibili, per poter trasformare con il minimo lavoro i programmi che usano le frecce di cursore come comandi di spostamento, per renderli atti a lavorare con il joystick.

Per concludere la premessa, aggiungiamo che ognuno di voi, con i dati che forniremo, sarà in grado, al termine di questa serie, di progettare le tastiere di cui abbiamo parlato di sopra, dalla «full keyboard» al tastierino numerico per facilitarsi l'uso dello Spectrum quando desideri utilizzarlo come... macchina calcolatrice.

## Schema elettrico

Nello schema elettrico che vedete in figura 2, noterete che i terminali sono rappresentati come numeri entro cerchietti o entro quadratini.

Nel primo caso si tratta dei terminali del connettore a pettine, 2×28, passo 2,54 mm, che verrà inserito nel... fondo schiena dello Spectrum; nel secondo si tratta del numero attribuito (numero d'ordine) al terminale del pettine (in circuito stampato) sul quale verrà inserito il connettore 1×22, con passo 3,96, che porterà le connessioni verso le diverse periferiche.

La interfaccia è arrangiata fondamentalmente in modo da duplicare i collegamenti interni alla tastiera, e ciò significa che voi avete a disposizione un mezzo per connettere in parallelo alla tastiera dello Spectrum, un'altra tastiera, o parte di essa. Le due tastiere, inoltre, possono essere usate contemporaneamente





# Elenco componenti

R1 =  $4.7 \text{ k}\Omega$ R2÷R6 =  $10 \text{ k}\Omega$ 

 $C1 = 0.1 \mu F$  $C2 = 22 \mu F 12V$ 

Circuiti integrati: 74LS32 n. 2 pezzi 74LS07 n. 1 pezzo

Altri semiconduttori: 8 diodi universali al silicio (usati nel progetto originale: 1N914)

Altro: 3 zoccoli DIL a 14 pin, possibilmente a basso profilo; 1 connettore 2×28 a pettine, passo 1/10" (2,54 mm); 1 scheda per wrap con foratura passo 2,54 mm e pettine 3,96 mm a una estremità oppure un pezzettino di vetronite ramata (da un lato solo) di circa 8×8 cm; filo da collegamenti; stagno; buona volontà.





rendendo così possibile usare — quando è necessario — la tastiera del computer per integrare quella di qualsiasi tastierino, quando esso è utilizzato per scopi non originariamente previsti.

I terminali 13B, 9B, 18A del connettore posteriore dello Spectrum, corrispondono ai segnali IORQGE (negato), A0, RD (negato), che sono combinati in maniera tale da selezionare l'interfaccia ogni volta che il Port 254 dell'ULA è indirizzato per la funzione di lettura.

Se nessun tasto è premuto, allora gli ingressi alle porte OR sono tenuti alti dal gruppo di resistori da 10 k, rendendo così «alte» le uscite verso le linee dei dati da D0 a D4 (terminali 6A, 7A, 8A, 11A, 12A). Poiché i buffer 7407 hanno la struttura «open collector», alla ULA sarà facile capire quando un tasto qualunque della tastiera viene premuto.

Supponiamo quindi che il terminale 10 dell'interfaccia venga collegato (per la pressione di un tasto) al terminale 6.

La ULA riceverà un segnale corrispondente a quello che deriva dalla pressione del tasto con la lettera F dalla tastiera.

Infatti, quando avviene la lettura, il terminale A9 (linea address 9) basso — è collegato con un diodo al terminale 6 del connettore! — porta a zero logico l'ingresso dell'OR che fa capo al terminale 10. La relativa



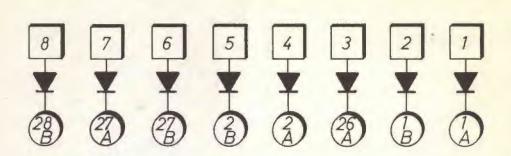

figura. 3 - Interfaccia universale per Spectrum: schema elettrico  $2^a$  parte, I diodi sono 1N914 o equivalenti.

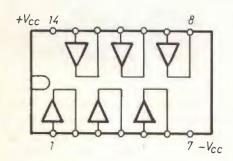

figura 4 - 7407 visto da sopra: sestuplo bufferdriver con open-collector.



figura 5 - 7432 visto da sopra: quadruplo OR a due ingressi.

uscita viene resa bassa, e la linea dati n. 3 (collegata alla sua uscita) viene anch'essa mantenuta bassa. Allora la CPU legge direttamente le linee dei dati da D0 a D4 e registra che il tasto F è stato premuto.

## Note costruttive

lo non vi darò il disegno del circuito stampato, così come non lo farò per i successivi lavori, e questo non perché voglia rendervi la vita difficile, ma semplicemente perché, come vedete dalle foto, io stesso ho usato piastrine con foratura da 1/10", e bollini in rame, e con un pettine già predisposto a passo 3,96 mm.

L'altra ragione per cui non vi darò il disegno del

circuito stampato, è che ritengo che ci voglia un minimo di capacità con l'hardware, per desiderare di intervenire — sia pure dall'esterno — su un computer.

Ancora: i circuiti non sono così difficili, né così critici da non poter essere affrontati da chiunque, sia che si progetti da solo il circuito stampato, oppure segua il mio esempio, abbia quel minimo di capacità a cui accennavo. Anzi, la loro semplicità è tale da poter affermare che costituiscono un adatto incentivo a progettare il loro circuito stampato, da chi lo volesse a tutti i costi, anche con un'esperienza minima.

Infine, per l'interfaccia questo non si verifica, ma per la tastierina esistono troppe variabili — e le vedremo — a cui vincolare il progetto, che poi ognuno dovrebbe personalizzare, facendo in definitiva un lavoro ancora maggiore.



# **DATA-BOOK**



Rubrica per lo scambio di informazioni tecniche coordinata da:

# Dino Paludo



## Presentazione della rubrica

## Lo scopo

(Entra il coordinatore e guarda idealmente — molto idealmente: è miope come una talpa — lo stuolo dei lettori in curiosa e palpitante attesa. Si schiarisce la voce e inizia):

Sarà senza dubbio capitato a tutti di avere tra le mani un componente (regalato, recuperato nel surplus, ritrovato dopo lustri in fondo al cassetto) del quale, per quanti sforzi si facciano, non si riesce a stabilire la natura e le funzioni.

Purtroppo non è umanamente possibile avere a disposizione tutta quanta la letteratura tecnica esistente. Però, quello che uno non ha è in possesso di qualcun'altro, e viceversa: l'unione (delle informazioni) fa la forza, purché queste informazioni si possano scambiare.

Ecco quindi lo scopo di questa rubrica: io (lettore) sono in possesso di un qualchecosa (semiconduttore, apparato ecc.) di cui non riesco a reperire le caratteristiche.

Scrivo alla rubrica ed espongo il problema: se il coordinatore ha la risposta a portata di mano la darà – direttamente – sulla rivista.

Nel (probabile...) caso che anche lui vada in tilt, pubblicherà la richiesta: qualche altro lettore sarà quasi senz'altro in grado di dare delucidazioni.

Pian piano si potrà così creare una «banca dei dati» a cui tutti potranno attingere.

## Come funzionerà il truschino

La rubrica sarà divisa in tre sezioni.

## 1) CHI CERCA

Coloro che non riescono a trovare le caratteristiche di qualche componente, apparato, materiale in genere (purché rientri specificatamente nel campo elettronico) scrivono direttamente alla rubrica presso la Rivista elencando la bisogna.

Esempio: — Pregiatissimo ed illustrissimo sig. DI-NO, ho una dozzina di transistor (integrati, semiconduttori ignoti) siglati KE È 819999Z. Sono in contenitore TO 3 (hanno otto zampe, hanno tre reofori di cui due sopra e uno sotto, ecc.) e hanno, pare, il marchio Intersil. Che saranno?

Oppure: — Ho trovato nel surplus un aggeggio fatto grosso modo così e così e grande otto metri per tre; se ho capito bene, sopra c'è scritto in inglese che serve a bruciare i condensatori mediante l'applicazione di 12.000 V (???).

E ancora: — Qualcuno sa dove potrei trovare dei diodi da 300 Ampere per il progetto di un forno elettronico?

Afferrato il concetto, ragazzi? – OK, procediamo.

#### 2) CHI TROVA

Elenco dei problemi risolti, ovvero del materiale reperito, con sintetica esposizione delle caratteristiche nonché nominativo e ringraziamento — tipo-stretta-di-mano — a chi avrà inviato i dati (Chissà, forse in seguito sarà possibile ottenere una qualche sponsorizzazione).



## 3) CHI MANDA

Se qualcuno ha dei dati su materiali poco noti lo invii: servirà ad arricchire la «data bank».

Anche a costoro pubblico ringraziamento e stretta di mano telematica e telepatica.

E adesso incominciamo a giocare sul serio, e vediamo un po' come gira il programma.

Ho giusto qui alcuni problemini, alcuni miei più un paio di un lettore.

# CHI CERCA

Al sottoscritto hanno regalato una saccocciata di semiconduttori: nonostante la fornita bibliografia, una volta separato e catalogato il tutto, mi sono trovato a grattarmi la pera con in mano diversi «pezzi» sconosciuti.

• I quali sono:

J 175 transistor PNP in case\* plastico TO 92

IW 9148 transistor PNP in case metallico TO 18

IW 9723 2N 3001

transistor NPN in case metallico TO 18

IW 9680

IW 10463 transistor NPN in case metallico TO 5 2N 3725

2N 2920 transistor doppio NPN

2N6116: aggeggio in case metallico TO 18. Non è un transistor (la resistenza tra le giunzioni è uguale in tutti i sensi). Potrebbe essere un UJT, o un FET.

\* La prossima volta faremo un breve spiegone sui contenitori per facilitare i lettori alle prime armi.

- Inoltre: qualcuno sa dirmi dove potrei trovare l'integrato NATIONAL LM359, in catalogo dal 1982 ma irreperibile a Torino?
- L'amico Paolo Settomini di Staranzano (GO) ha recuperato da scheda surplus un integrato siglato BB 3507J.

Dice che assomiglia «ad un 741 in case metallico».

 Gli hanno poi parlato di un integrato per bassa frequenza con sigla ULN 2238B. Anche per questo desidererebbe caratteristiche e reperibilità.

(Dovrebbe essere un integrato che lavora a bassa tensione: 3V o anche meno).

Per questa volta è tutto, gente. Attendo le vostre richieste e le vostre «illuminazioni».

Al tempo. Mentre sto terminando questa prima parte mi gettona il nostro beneamato direttore (che Allah lo conservi). Offre 3 (TRE) abbonamenti semestrali ai primi lettori che invieranno informazioni utili.

(Inutile puntualizzare che non saranno presi in considerazione i furbastri che vorranno sapere le caratteristiche del BC109: un po' di serietà).

Termino questo chilometrico primo round (dalla prossima volta saremo più sintetici) ricordando ancora:

- 1) Il materiale dovrà essere inviato direttamente a Flash E.
- 2) Darò risposta privata solo in casi di urgenza (desiderandolo allegatemi almeno il francobolio), per il resto ci sentiremo mensilmente sulla rivista. Coraggio gente: la Data Bank ha aperto gli sportelli.





# MODIFICA ALLA DECODIFICA B C D DISPLAY 7 SEGMENTI

Miglioriamo la visualizzazione dei numeri 6 e 9 nei contatori digitali con decodifica TTL 7446 e 7447, con l'aggiunta di un 7401 ogni due decodifiche.

# Livio Andrea Bari

Quando si costruisce un visualizzatore del tipo a display a sette segmenti e si pilotano i display a LED con un decodificatore TTL, da codice BCD a sette segmenti, 7446 o 7447, i numeri 6 e 9 sul visualizzatore appaiono privi rispettivamente della base orizzontale superiore (segmento a) e della barra orizzontale inferiore (segmento d) (vedi figura 1).

(a) (b)

figura 1 - Visualizzazione delle cifre 6 e 9 prima della modifica (a) e dopo (b).

Apportando una piccola complicazione circuitale che consiste nella aggiunta di 2 porte NAND si può fare in modo che i numeri 6 e 9 vengano visualizzati in modo completo e più facilmente leggibile.

Le porte NAND 7401 sono del tipo «open collector».

Le loro uscite sono collegate in «WIRED OR» con le uscite per i segmenti a e d del decoder 7446/7447 (figura 3).

Poiché in un dispositivo 7401 sono contenute 4 NAND, è necessario un 7401 ogni 2 circuiti di decodifica.

Quando l'ingresso (dal contatore) corrisponde al numero 6, C e B sono a 1 per cui l'uscita della NAND 1 va a 0 e forza l'uscita a (pin 13) di IC 1 per cui si accende la barra orizzontale superiore a. Quando l'ingresso corrisponde al numero 9 D e A sono a 1 per cui l'uscita della NAND 2 va a 0 e forza l'uscita d (pin 10) di IC 1 per cui si accende la barra orizzontale inferiore d.

Per chi non avesse familiarità con il collegamento «WIRED OR» illustriamo di seguito questa funzione logica.

# La funzione logica «Wired or»

Questa funzione logica si ottiene collegando insieme le uscite di due o più porte NAND. Questo collegamento è possibile (con la tecnologia TTL) solo usando porte del tipo «OPEN COLLECTOR» in cui la resistenza di carico è esterna al circuito integrato.







L'uscita di un collegamento «WIRED OR» è a livello logico 1 quando tutte le uscite delle singole porte NAND sono a 1. È sufficiente che una sola NAND abbia l'uscita a 0 perché l'uscita del «WIRED OR» sia a 0. Possiamo spiegare questo fatto pensando che i collettori dei transistor di uscita delle porte NAND sono collegati tra loro, per cui basta che un solo transistor sia saturo perché anche gli altri collettori vengano «tirati» verso massa, cioè a livello logico «0» (basso).

Collegando due porte NAND in «WIRED OR» l'uscita Z è 0 nei seguenti casi:

| A | B | C | D | Z |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X | X | 0 |
| X | X | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

X: ingresso indifferentemente a livello 0 e 1.

# **Bibliografia**

The TTL Data Book for Design Engineers, Texas Instr.; The Optoelectronics Data Book for Des. Eng., Texas Instr.; Logica vol. 1°, Elea S.p.A., cod. 10009.1.



# AMPLIFICA-TORE PER TV-MONITOR

# Giancarlo Pisano

Il circuito funziona sul principio che un segnale piuttosto ampio «vince» quelli deboli (i disturbi) che pertanto sono eliminati dal video o perlomeno risultano molto attenuati.

Tale amplificatore, perciò, risulterà assai utile per tutti i possessori di microcomputer che utilizzano il televisore come «monitor».

Infatti, se si abita in zone prossime a quelle dove sono installati i ripetitori, oppure se l'ingresso del televisore non è ben schermato, è facilissimo che una TV locale «entri» sul canale di trasmissione del microcomputer deteriorando l'immagine generata sul video.

Chi è assillato dal problema esposto, potrà costruire questo amplificatore e finalmente... vivere tranquillo.

Come si può notare, il circuito è costruito facendo uso di un unico transistor, il BFW92 che si può sostituire col BFR90.

Il segnale RF che esce dal computer viene applicato alla base del transistor e perciò, amplificato. Essendo il circuito un «emettitore comune», l'uscita è prelevata dal collettore dove il segnale RF si trova già amplificato.

Si tenga presente che ingresso ed uscita devono essere portati al circuito con cavetto schermato ed inoltre l'amplificatore si dovrà montare entro una scatolina metallica elettricamente collegata a massa. Per l'alimentazione si può usare una comune pila da 9 volt, oppure si può derivare la tensione dai circuiti

Ecco un piccolissimo circuitino che farà sicuramente felici tutti i possessori di MICROCOMPUTER con uscita video in RF. Si tratta di un amplificatore che elimina gli eventuali segnali interferenti captati dal TV, che si traducono in una piccola marea di disturbi che, a volte, vengono visualizzati sul video.



d'alimentazione del microcomputer. Vanno bene tutti i valori compresi tra 8 e 13 volt.

Il circuito lavora sulle altissime frequenze e questo è il motivo per cui si effettuerà il montaggio direttamente in «aria», da punto a punto. È indispensabile, ai fini della buona riuscita del progetto, che i terminali di tutti i componenti siano tenuti il più possibile corti, pena eventuali cali del segnale utile. La fotografia del prototipo può dare un'idea di come assemblare il circuito.

Dato che il circuito è «universale» perché si adatta a qualsiasi microcomputer, non dovrebbero sorgere, a montaggio avvenuto, problemi di alcun genere.





# KITSelettronic



L. 24.000



RS115 EQUALIZZATORE PARAMETRICO

L. 29.500



RS116 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE 1÷25 V 2A

L. 44.000



RS 117 LUCI STROBOSCOPICHE

ULTIME NOVITA'



inviamo catalogo dettagliato a richiesta scrivere a:

ELETTRONICA SESTRESE s.r.l.

TEL.(010)603679-602262 DIREZIONE & UFFICIO TECNICO: VIa L.CALDA 33/2-16153 SESTRI P. (GE)

L. 35,500



RS 118 DISPOSITIVO PER LA RE-GISTRAZIONE TELEFONICA AUTOMATICA L. 16,000



RS 119

RADIOMICROFONO FM

# **SPEEDYTAPE**

ovvero come rendere «turbo» il vostro computer SPECTRUM.

Enzo Pazienza

Programma per lo SPECTRUM che permette di velocizzare il trasferimento su nastro e la lettura da nastro di programmi e dati.

La «computer fever» dilaga in maniera impressionante: siamo ormai alla media di quasi un «personal» ogni otto famiglie. L'elettronica sta cambiando faccia, probabilmente la parola «analogico» (intesa in senso strettamente tecnico) andrà lentamente a scomparire.

Così, mentre chi sfogliava riviste di elettronica qualche tempo fa si trovava di fronte ad articoli del tipo: «Un antifurto per abitazione» o «Un simulatore di vento e pioggia che sfrutta il rumore generato dalla giunzione di un transistor», oggi può ammirare sofisticazioni del genere: «Come far proteggere la vostra casa da un paio di porte non blindate ma del tipo and o nor collegate ad un input del computer «casalingo» gestito a sua volta da un potente programma creato per lo scopo. Oppure «Un'economica interfaccia per sintetizzare il rumore di un temporale (casomai collegata ad una doccia per rendere più realistico l'effetto).

Giocoforza per noi poveri sperimentatori, sempre alla ricerca del nuovo, di adattarci a questo nuovo modo di pensare l'elettronica.

A tale scopo, per dare il mio modesto contributo allo sviluppo di questa nuova era vado a presentare questo mese un programma che farà la felicità di tutti i possessori di uno SPECTRUM, dato che permetterà loro di velocizzare il salvataggio e la lettura su e da nastro di programmi e dati.

Con i suoi 1500 baud lo SPECTRUM regge benissimo il confronto con molti dei personal in commercio, ma a caricare un programma del tipo «Flight simulation» ci mette comunque circa 5-6 minuti e vi assicuro che a vederlo caricare in soli 2 minuti e mezzo è meraviglioso.

Il programma è stato desunto e opportunamente modificato dalla rivista inglese «Your Computer».

Passiamo ora alla descrizione.

Speedytape permette, come ho già menzionato, di rendere più celere il trasferimento di dati su nastro, ma ha anche un'interessantissima funzione che, se richiamata, dà tutte le informazioni sul programma appena letto dal nastro. Queste informazioni comprendono la lunghezza, il nome, il tipo di programma, la locazione di start in caso di bytes o la linea di auto-RUN se si tratta di Basic.

La sintassi per il funzionamento è la stessa del Basic Spectrum con la sola particolarità che le istruzioni SAVE e LOAD devono essere precedute dal comando: RANDOMIZE USR 58041:

Così un'istruzione del tipo:

SAVE «Programma» LINE 10 diverrà:

RANDOMIZE USR 58041: SAVE «Programma» LINE 10.

Per cambiare la velocità è necessario far seguire il comando RANDOMIZE USR 58041: da PAUSE seguito da un numero da 0 a 9. Sono state definite ben nove velocità diverse perché non tutti posseggono registratori di elevata qualità per cui ognuno può trovarsi la velocità più consona alle caratteristiche del proprio registratore. Incomincerete così dalla velocità più bassa e proverete ad aumentarla fino a quando il registratore non garantirà più la solita affidabilità; prenderete così il numero precedente e quello diverrà il vostro nuovo standard di registrazione.

La velocità «1» è la stessa dello standard SPECTRUM e cioè 1500 baud. La «0» invece, è una velocità particolare più lenta del normale, creata per garantire un'elevata affidabilità anche con nastri scadentissimi o con registratori ex residuati bellicil



Segue ora una lista delle velocità disponibili:

| PAUSE 0 | 1431 baud |
|---------|-----------|
| PAUSE 1 | 1500 baud |
| PAUSE 2 | 1860 baud |
| PAUSE 3 | 1929 baud |
| PAUSE 4 | 2747 baud |
| PAUSE 5 | 3236 baud |
| PAUSE 6 | 3304 baud |
| PAUSE 7 | 3474 baud |
| PAUSE 8 | 3635 baud |
| PAUSE 9 | 3800 baud |

L'istruzione dell'esempio precedente, però, con il cambio della velocità può essere:

RANDOMIZE USR 58041: CAT

10 REM

Dopo di che accendete il registratore e tutte le volte che verrà letto un programma non sarà caricato in memoria, ma saranno solo visualizzate le informazioni relative allo stesso.

Per uscire dal modo CAT basta premere «BREAK».

Una precauzione da ricordarsi è quella di non caricare con lo SPEEDYTAPE programmi che superino l'indirizzo di memoria 58.000, pena la distruzione immediata del velocizzatore.

Per caricare il programma in memoria ho previsto un breve programmino in BASIC che faciliterà l'immissione dei codici in esadecimale. È previsto il caricamento in 3 blocchi memorizzabili anche in tempi diversi; ciò, data la mole non indifferente del programma.

Dopo ogni blocco il computer controllerà se il caricamento è avvenuto correttamente, in caso contrario darà errore. Raccomando molta attenzione durante l'immissione del codice macchina; è molto facile sbagliarsi, consiglio a tale scopo di farsi aiutare da un amico che controlla man mano l'immissione.

Se eventualmente qualcuno si scocciasse di caricarsi a mano i 1872 bytes, posso fornire la cassetta con il programma al prezzo di L. 10.000.

Resto comunque a disposizione tramite la rivista per qualsiasi informazione o chiarimento.

# Programma in BASIC per caricare lo Speedytape in memoria.

```
CARICATORE PER IL
CODICE MACCHINA DEL
PROGRAMMA SPEEDYTAPE
20 CLEAR 57999
30 DIM d(4): DIM d$(4): DIM b(
3): DIM t(3)
40 DEF FN h$(a) = CHR$ (INT (a/1
5)+48+7*(a)159))+CHR$ (a-16*INT
(a/16)+48+7*((a-16*INT (a/16)))9
      50 DEF FN h(h$) = CODE h$-48-7*(

50 LET t(1) = 74122: LET t(2) = 74
わ事う
                           t(1)=74122: LET t(2)=74
t(3)=74418
266:
                LET
  266: LET t(3) =74418
70 LET b(1) =58000: LET b(2) =58
16: LET b(3) =59232
80 POKE 23658,8
90 PRINT "Quale blocco vuoi caricare ? (1/2/3) ": PAUSE A:
CLS
616:
   CLS
100 LET g=VAL INKEY$
110 IF g>3 OR g<1 THEN GO TO 90
120 LET fb=b(g)+615: IF g=3 THE
LET fb=b(g)+639
130 FOR i=b(g) TO fb STEP 8
140 LET dec=i: GO SUB 0370
150 PRINT d$;":";
150 INPUT a$: PRINT a$
170 FOR u=0 TO 7
180 LET m=FN h(a$) $16+FN h(a$(2))
             POKE (i+u),m

LET a = a = (4 TO)

NEXT u: NEXT i

CLS: PRINT "Caricamento bu

n.";g;" effettua-to.
      90
   200
   210
                                        effettua-to.
Attendi
                                                                                              Ch
e sto controllando
mento e' stato f
                                                      o se il carica
fattocorrettame
230 LET x=0: FOR n=b(9) TO fb-8
```

```
*(g=3): LET X=X+PEEK N: NEXT N
240 IF X<>t(g) THEN PRINT FLASH
1;AT 8,0;"ERRORE NEL CARICAMENT
0 BLOCCO";g'': GO TO 260
250 PRINT "O.K. Caricamento co
rretto"'
250 PRINT "O.K. Caricamento co

rretto" ''

260 PRINT '"Premi (R) per ripar

tire , (Y) per uscire o un alt

ro tasto per salvare su nastro."

: PRUSE @

270 IF INKEY$="R" THEN AUN

280 IF INKEY$="Y" THEN STOP

290 CLS : PRINT '"Guanti blocc

hi vuoi salvare ?": PAUSE @

300 LET z=UAL INKEY$

310 IF z>3 OR z<1 THEN GO TO 29
0
320 LET bs = Z + 616 + (24 + (Z = 3))
330 IF bs < > 1872 THEN LET n = "IN
COMPLETO": GO TO 350
340 LET n = "SPEEDYTAPE"
350 SAVE n + CODE 50000, bs
350 STOP
370 REM Sobroutine di conversione DECIMALE > ESADE -
CIMALE
 Ø
                                            d(1)=INT (dec/4096)
dec=dec-d(1)*4096
d(2)=INT /dec/256)
dec=dec-d(2)*256
d(3)=INT (dec/16)
dec=dec-d(3)*16
d(4)=dec
a=1 TO 4
d$(a)=CHR$ (d(a)+48+7*(
      380
                        LET
       400
                        LET
       410
      420
430
440
450
 450 LET (
d(a) >9))
470 NEXT
                                            In the presente numero convertito
      490 RETURN
500 SAVE "HEXLOADER" LINE 10
```



18 28 10

82

DD

ØD

00

E9

10

5C

DD

5C

10 E7

22

DC

37

3E

EF

D9

06

4F 07 02

3E

07

DD

CA

CD

3E 18

ØD

E3

DD

20

18

20300

DE

66

7C 28 1F

ØD

DE

11 2A DC

89

E5 EB

05 E1

85

03

EB

50

73

SE SC

08

C1

5F

# Listato programma SPEEDYTAPE

E2 CA 28 1C 1C CD 10 20 ED 42 E4F8 87 CA SA E1 C1 01 90 A7 E290 **C**5 14008 15008 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 15108 SE E 09 ØF CD 82 E298 E5 21 10 OF EPRES EPRES 00 DE A7 38 E9 SA EZRO 56 23 **7**A 83 E6 10 18 CD 09 ERB 09 3 56 EB EB ØB 71 E917F 1C CD DD 01 E4 28 B9 E3 99 1E 73 E1 250 18 ØC 99 1 CD E200 E3 CB Ø3 F3 21 3E 70 69 36 ØE 60 80 15 DD 21 001E703 28 SE FE 28 05 DD 03 ØC 47 08 E2C8 98 1 3 E530 1800 FE EE ØB 3A DE 80 10 FE D3 E538 36 ØE E2DØ 01 F2 CD 82 ESE@ E548 65 20 20 F5 05 25 88 05 **A4** ØD DD 10 FE E2 05 2F 03 1E 02 D3 FE 7A 36 00 28 59 37 E550 ØE DD E2E8 3E 08 06 57459 530 ED 52 18 ED 75 08 6F E558 58 E2F0 01 ØC 38 00F7D9 E560 E568 E570 E578 4B E2F8 DD 37 78 6E 00 7C 6C AD ØB B3 28 08 74 3E DD 18 18 ED 52 DD 01 CA AB FE DE 10 30 04 EB 38 CB E308 DD 73 11 09 3E 20 7F 00 05 E5 01 E310 E318 E320 43 EF 10 06 ED E588 AF CB 31 15 3E E9 DA 05 30 D8 20 TI E1 FD E5 11 23 06 E9 DD 00 AF 18 DD EB 331410 C7 79EE F2 E590 CD 35 30 DØ 20 DD E328 DB FE 1F 16 7E E598 08 FE 10 E338 3B FE 06 E32 ESAØ ESA8 00 ØE 80 DD DD BE E4 F3 E5 3E 09 D3 F6 C5 21 FE 20 02 ØE 04 30 E348 DB FE 1F STESE FA B5 C5 E580 E588 E8 ØA ØC E3B 4F BF CD FF 79 19 DD E5 FØ 1013 CE3 E350 21 15 04 20 Ø3 20 E9 E30 004180 06694 3C E5CØ ØA 80 CD C1 E358 F9 £508 13 18 BE 01 ØC 350 90 CD 1000001 E500 E508 F6 E6 D7 3A C5 240 C5 10 DE FE 04 305 F4 20 05 E368 88 F7185 5A E5 D5 DD DS E3 E370 2520 2520 2520 2570 2570 2570 3E ΞĒ 05 20 30 EE E378 FCODS 99 29 DD 4F DD 7Ė 00 22 1F E380 E388 00 06 80 92 0E 0D 2D 2D Ē6 11 36 30 11 07 7E 07 28 08 20 97 ØF DD 00 4E CD 95 46 ΘE AD CØ 7E E390 79 1F ØF CB 18 18 20 18 18 398 4F 13 DD 00 AD E508 CD ØĀ ØC E3A0 E3A8 E3B0 23 C1 05 B2 CB 7C 2E 01 CØ DD 18 08 F46EC 200786 20786 E618 E628 SESCEE SESCEE 24 DD 4E 10 01 CD 15 7A CD Ē3 DØ B8 28 2D CD DD CB 67 06 80 30 AD 4E CD DD ØB 83 C5 A7 388 20 CB FE 01 20 03050E E628 E638 E640 20 E3C8 E3 00 C8 15 7F 29 ЗD 46 ØP ZF DB FD AF 11 EEF OF 757 E300 E308 20 27 DØ 28 18 ØE 1F F3 DD FE A9 D46F7A 99 3E 02 79 03 E6 57 0F 4F 0F EE F6 08 07 230388 230388 48 FE 3E FE 38 DB 5C 3E D7 E648 E3E0 E1 E5 E550 CE DD E3E8 FE9 1F CD FE CFE ØE CB 3E D7 79 12 02 07 00 89 3E D7 F2F30301 E658 Ø2 DF ESFØ 7F 01 E1 3A E660 20 ØC E3F8 F1 ENFENNA DE TE BOTH 3E 03 25 EF E668 E670 E678 3E CØ 3A E7 E400 1827E9 FE CA E5 90 28 ØC E408 DE FA 1827 E9 38 E7 E6 92 3E 01 E410 07 6E E680 87 DD DD 20 E418 FE D6 5538 SE CF FB 85 E688 E690 DD 28 ØB E9 DE 5E DD ØC E420 18 00E5E2 FESTS 52 FE 06 28 32 E428 03 99957 07 E1 70 70 30A720 E698 20 3E F2 04 18 E430 20 DE E680 E680 10000F F0013 6E 18 97 DD E438 **0**8 FE 65 DD E440 BA 01 FE 01 20 A7 E1 FC 21 E9 E448 ÕŽ ØE 3E DD E3078 35 AF 2A E3 CD DA E6B8 10 E7 0F E450 06 ØB E600 E600 4A 08 E9 Ø8 Ē8 ØC E458 DD 01 DF E9 C1 09 20 Ø3 DA ED 30 3A 78 E460 F6 Ø8 E5 50 01 11 00 ØE E468 E9 Ä7 CF DE E6D8 E5 DD B5 08 DD 56 ØC. E470 E478 00 81 28 ØA 01 ØA DD **E**5 05 13 13 13 EB 3A B0 E9 23 ED DF FE E4 0079E33 52 FE ESE8 18 DD FĀ 55 E480 41 DE 03 CA 38 E6FØ ĒB ED 09 E488 E490 F9 10 CD 62 28 CB 88 E5F6 E700 E708 E710 E718 CD 28 44 40 16 70 30 3A C2 23 00 95 3E ØB 21 00 00 DE CF 77 DD 498 28 7E 10 8A 7E īċ 01 28 CD 59 46 22 5F 28 4E 5C 28 28 E4A0 DD ØB ΘŌ DD 2A 5F 3E ÖC 23 DD ØE 03 E4R8 71 01 5C ŽĀ CB 71 01 3C DD 00 19 2B DD E480 E720 E728 28 E7 10 10 4E 03 23 DD ØC E488 EB Ė7 FE 29 20 DF EB DD 46 3A E7 7E 77 FD E4CØ СS E5 ĀĀ 20 03 03 DD F5 E730 E738 E740 E748 23 93 99 E4C8 DE E9 FE CA 88 55 16 01 ES 23 72 C3 E1 2A 37 E4D0 DD 36 08 DD 36 ØC 18 23 DD 40 4A FE 74 3A E7 59 E4D8 00 75 FF 89 EB DD ØD DD 28 E4E0 ØE 18 FE ÀF 20 4C DD 22 5F 50 DD 4E 46 C5 ØC 5 E4E8 03 CA E750 DD E5 DE E9 88 20 ØC ЗA E9 55

E750 10 70 22 SC DD 4E 5C ØF E768 22 4B 20 FD 66 6E 09 DD OE €6 42 CØ ØA DD 00 E778 5C 36 ØA C3 00 p1 DD DD F7 780 E1 35 89 **E**6 E788 ØB DD 46 ØĊ Č5 øз DI E5 E5 E790 36 80 EB DD E1 E798 37 3Ē FF 38 03 E1 ED 3E E7A0 E7A8 C3 SECOLO SEE 53 CD 50 BF E6 D2 AF 08 01 E780 16 RI 09 CD 11 ØA ØC FD CB 11 E1 15 BC FD E788 2F E7C8 9932 11 05 E700 SE E1 56 E2 ØC C3 E9 FF E3 08 DD BC 3A 708 CD 01 C8 C9 79 00 E7E0 00 DE 04 10 COSS F1 7E8 E7 CD 8C 82 26 E7FØ 1E FE F6 21 32 21 E9 **7F8** ØA E8 DD E800 E8 1 46 21 CB C5 06 7E 13 E808 CB 21 E810 E818 DD 77 DD Ø9 00 95 98 DD 00 06 00 C1 EB 4E EB E820 09 23 10 EF F5 C9 īī E828 R4 EB 3Ā F5 E8 D5 3E AF 01 07 16 E830 00 16 01 F1 01 00 E838 07 AF 11 CD 10 52 52 4 4 15 23 00 CD 01 00 11 D1 12 20 65 03 09520732112 44444 E848 FF 13 ØD E858 95 52 01 45 21 4F 45 21 Easo 52 49 41 4F E858 20 52 53 80 20 20 4E 49 49 4.C 4F 20 41 52 52 59 49 E878 BA ØD 43 599 24 3E 52 41 BA ØD E880 E888 52 54 0D BA E890 45 5 3 BA 80 20 42 ERGR 59 54 53 80 4F

4C 30 30 313131 333335 ESAO 49 4E C5 80 34 58 50 50 35 ESAS 62 64 8D E880 62 64 80 30 62 64 ãD 39 E388 32 Eaca 30 20 62 64 80 37 Eace 30 20 64 80 30 333333 200000 ESDØ 30 62 64 80 32 33333450EEA87 30 64 80 33 E308 62 64 ESEØ 30 80 36 ESES 30 80 64 30413 33 31 16 15 15 ESF8 6ABCCSSCF01 64 C8 CB 46 AC BØ 433533 E900 E908 08 C2 C5 E910 DAGGE 21 15 ØC 23 DB 1F 10 ÖĀ ØD DC DF E920 09 E928 0B 18 15 0E EC E930 0A EØ 88 E938 E940 E948 E1 08 08 ED E2 07 05 50 76 EA 7A 32 08 13 21 05 FCCCCCCCCC 00 ECCCCCCCCC C4367 C9 F5 7D D4 DF F2 82 70 C4 437834 600000 71 68 78 81 E958 E960 E968 45 97 31 E970 30 02 FE 22 E978 80 C 3 36 18 38 C4 ØC E980 C4 C8 C5 FD C5 5 1 CCCCCCCCCCC E988 C4 1D C8 C5 C7 E990 50 51 86 Ca 9A C5 C7 28 37 43 6F E998 25 40 C6 ESAG 43 88 36 Č7 08 3A8 86 CC 47 C6 40 E980 7 A3 CS 8F C3 E988 **C**6 CC 8 56 CA C5 88 C5 88 93 E9C0 86 5 FE C8 C4 C3 E908 98 C5 90 80 Ea C8 E9DØ CS 5 EB 8C 3 00 00 E908 50 CB 50 9 00





COSTRUZIONE DI UN

# MONITOR DA STUDIO

# **PROFESSIONALE A 3 VIE**

# Giampiero Majandi

- Un diffusore monitor è certamente impegnativo per progetto e costruzione, ma la sua resa sonora, in termini di timbrica e dinamica, è certo sconvolgente.
- Si vuole dare, con questo intervento, al lettore attirato dai monitors da studio un concreto aiuto per la costruzione di una coppia di questi particolarissimi diffusori: nessun'altra rivista di elettronica aveva mai osato toccare un argomento così difficile ed impegnativo.

# II progetto

Per la costruzione di un diffusore monitor è assai importante tenere d'occhio la timbrica e lo smorzamento dei bassi, elementi indispensabili per ottenere risultati eccellenti. Si pensi infatti di dover «monitorare» il programma musicale da registrare mediante una coppia di diffusori aventi vizi timbrici e/o basse frequenze rimbombanti ed esaltate: il tecnico del suono tenderà ovviamente ad equalizzare non gli strumenti, bensì i difetti dei diffusori, ritrovandosi poi con una registrazione non lineare in frequenza, cioè con picchi e buchi di risposta e con una gamma bassa poverissima, nonché con una pessima ricostruzione di ambienza.

Per evitare tutto ciò è necessario, dunque, curare assai attentamente il progetto della cassa ed utilizzare componenti eccellenti. Qualcuno potrebbe obiettare che i componenti eccellenti costano cifre assai elevate: certamente gli altoparlanti destinati ad un utilizzo professionale costano molto di più dei componenti «normali», però offrono prestazioni impensabili per un comune altoparlante «Hi-Fi», anche di elevatissimo standard qualitativo.

Per la costruzione di questo monitor ho deciso di utilizzare gli ottimi altoparlanti RCF della serie professionale, dotati in un rapporto qualità/prezzo assai favorevole e di timbrica al di sopra di ogni sospetto. Descrivo ora brevemente il diffusore in questione: si tratta di un tre vie, utilizzante un woofer da 15" (38 cm.) incrociato elettronicamente a 300 Hz con un medio da 12" (32 cm.) che lavora sino a 500 Hz. Al di sopra di tale frequenza interviene, mediante un filtro passivo, un tweeter a cupola rigida.

Il woofer è montato in cassa bass-reflex da 150 dm³ netti, mentre il medio lavora in un volume chiuso

proprio, di circa 30 dm<sup>3</sup>. Come si può vedere, tutta la importantissima gamma da 300 a 5000 Hz è affidata ad un unico trasduttore, onde evitare interferenze dovute ad incroci con altri altoparlanti: questo obbliga ad utilizzare un componente eccezionale per linearità e bassa distorsione, nonché elevata tenuta in potenza

L'altoparlante scelto è l'eccezionale L12P11C, uno dei più bei componenti che personalmente mi sia capitato di vedere. È dotato di un magnete del diametro di ben 220 mm, di una bobina da 100 mm Ø ed una membrana rigidissima ed esente da qualsivoglia fenomeno di break-up (non linearità dovuta al passaggio dal funzionamento a pistone acustico a quello fuori fase di alcuni punti nodali della membrana). Il tutto è completato da una cupola centrale in alluminio che è disegnata per linearizzare la risposta in gamma medio-alta e per ampliare la dispersione angolare.

L'altoparlante è dichiarato per una potenza nominale continua di 100 W RMS e per una potenza di programma musicale di 200 W RMS.

L'efficienza di 100,5 dB/1W/1m e il fattore di merito contenuto in solo 0,11 completano il quadro di questa eccezionale «macchina» acustica.

Il woofer che, come si è detto, è da 15", è l'L15P200, veramente formidabile, con le sue possenti strutture meccaniche e la non comune potenza dichiarata di ben 600 W RMS di programma musicale. Come si può arguire, questo altoparlante può senza alcun problema tenere testa a qualsiasi amplificatore oggi esistente. È caricato, come detto, da un bassreflex di 150 dm³ netti, che permette di raggiungere i 41 Hz a — 3dB con efficace smorzamento. Il cono ha



uno spostamento massimo indistorto di  $\pm$  4,5 mm, che permette di ottenere notevoli pressioni acustiche a bassissima frequenza.

L'unità utilizzata per coprire la gamma alta è il tweeter TW116 che offre una linearità veramente eccellente fino a 20 kHz, con buona dispersione angolare e distorsione molto contenuta. Come detto, il filtraggio fra l'L12P11C e il TW116 è effettuato a 5 kHz con una pendenza di 12 dB/oct utilizzando il filtro FCS 30 della stessa.

Dunque si hanno a dispersione 3 trasduttori tra i migliori nella loro categoria, che ci daranno la possibilità di ottenere un suono veramente fuori del comune, con capacità dinamiche assolutamente impensabili per un normale diffusore ed una precisione timbrica rimarchevole.

## La realizzazione

Per realizzare la cassa che deve sostenere circa 25 kg complessivi di altoparlanti è opportuno usare legno avente uno spessore non usuale. Così le pareti sono costituite da un doppio strato di truciolare da 18 mm, mentre il frontale ed il posteriore sono realizzati mediante l'unione di due pannelli, sempre in truciolare, da 25 mm di spessore. Sono presenti inoltre rinforzi interni destinati ad irrigidire ed irrobustire ulteriormente la già possente struttura.

In figura 1 è illustrato il piano di foratura del pannello anteriore. Si consiglia di incollare dapprima i due pannelli, lasciare che la colla faccia presa e procedere poi alla foratura.

Segue un elenco dei pezzi di truciolare da procurarsi per la costruzione di una cassa.

## Spessore 25 mm:

a) n. 4 pezzi mm 820×580 (doppio front. e doppio post.)

## Spessore 18 mm:

- b) n. 4 pezzi mm 500×580 (doppi pannelli laterali)
- c) n. 4 pezzi mm 500 × 892 (doppi pannelli inf. e sup.)
- d) n. 1 pezzo mm 340 x 340 (coperchio cassa midrange)
- e) n. 1 pezzo mm 250×340 (laterale cassa midrange)
- f) n. 1 pezzo mm 250×360 (superiore cassa midrange)

## Spessore 10 mm:

- g) n. 2 pezzi mm 120×300 (condotto accordo)
- h) n. 2 pezzi mm 120×116 (condotto accordo)

## Spessore 18 mm:

- i) n. 3 pezzi mm 60×820 (listelli di battuta)
- 1) n. 3 pezzi mm 60×544 (listelli di battuta)
- m) n. 8 pezzi mm 36×820 (rinforzi)
- n) n. 8 pezzi mm 36×580 (rinforzi)
- o) n. 1 pezzo mm 60×462 (listello di battuta).

Per procedere al montaggio è opportuno attenersi alla sequenza qui indicata. Incollare fra di loro due a due i pezzi a) così da ottenere due pannelli da 580×820 mm spessi 50 mm. Forare uno di questi due







pannelli come da figura 1 onde ottenere il frontale. Attenzione: i diametri su cui eseguire i fori per le viti di fissaggio degli altoparlanti sono: per il tweeter 160 mm, per il midrange 295 mm, per il woofer 371 mm. L'altro pannello non ancora forato dovrà portare i morsetti di ingresso: poiché questi sono di varie fogge e dimensioni non vengono indicate le misure di foratura, che saranno fatte a sagoma dei morsetti scelti. Si raccomandano morsetti capaci di portare fili di grande diametro.

Proseguire quindi incollando fra di loro, sempre due a due i pannelli b) onde ottenere i laterali e c) onde ottenere i pannelli superiori. Quando la colla avrà fatto presa incollare nell'interno dei pannelli così ottenuti i listelli di battuta, secondo le misure nel disegno di figura 2.

Fatta come sempre asciugare la colla, assemblare i pezzi così ottenuti onde dar forma al perimetro della cassa. Assoluta attenzione è raccomandata nel rispettare la perpendicolarità dei pezzi. Si deve ottenere il perimetro della cassa come illustrato in figura 3.

Montare quindi il condotto di accordo sul frontale come in figura 4.





Praticare il foro per il passaggio del filo per il midrange. È assolutamente indispensabile che la cassa del midrange sia a tenuta ermetica, onde evitare interferenze con il funzionamento del woofer, quindi sarà opportuno praticare due nodi nel filo del midrange, uno al di fuori ed uno al di dentro della cassa del medio, e riempire il buco con plastilina. Un esempio è riportato in figura 5.



A questo punto è bene incominciare la rifinitura del mobile, che può essere effettuata per verniciatura, ricopertura con laminato o impiallacciatura.

Per la verniciatura è sufficiente stuccare alla perfezione ogni irregolarità del legno, carteggiare lo stucco, verniciare con due o tre mani di fondo quindi verniciare del colore preferito. Chiaramente sarà necessario carteggiare con carta fine tra una mano e l'altra di fondo, pensando che meglio si carteggia migliore sarà il risultato finale.

Per la ricopertura in laminato occorrerà procurarsi il laminato del colore desiderato, quindi tagliarlo nelle misure necessarie. Si procederà alla posa spalmando del Bostik 99 sia sul truciolare sia sulla parte posteriore del laminato; quando la colla non sarà più appiccicosa al tatto, appoggiare il laminato sul legno ed esercitare una pressione uniforme; attenzione: quando il laminato sarà posato non sarà più possibile staccarlo, quindi bisogna fare molta attenzione a metterlo nel



modo migliore perché la colla non permette successivi aggiustamenti.

per assicurare la chiusura ermetica.

Per l'impiallacciatura bisogna comportarsi come con il laminato, facendo però attenzione alla fragilità del sottilissimo foglio di legno. Per lucidare l'impiallacciatura è necessario verniciare con vernice turapori quindi carteggiare per bene. Dopo la carteggiatura, la impiallacciatura dovrà essere perfettamente liscia. Per la lucidatura finale si può optare per la cera passata a mano o per una vernice trasparente per legno di buona qualità.

Prima della rifinitura sarà comunque necessario montare i rinforzi nella cassa procedendo nel modo seguente: incollare tra loro due a due i pezzi m) ed n) onde ottenere 4 pezzi da 36×36×820 e 4 pezzi da 36×36×580, quindi incollarli all'interno della cassa come mostrato in figura 6.

Per i cablaggi interni è opportuno usare filo avente sezione non inferiore ai 2,5 mm². Lo schema di montaggio di figura 7 esemplifica il cablaggio.

Si consiglia di fissare il filtro FCS 30 nella parte posteriore del pannello frontale e di fissare ad esso i fili di ingresso del segnale ed i fili relativi a midrange e tweeter, quindi fissare in loco il pannello frontale stesso. Fissare poi il pannello posteriore su cui saranno già stati montati i morsetti. Asciugata la colla si potranno saldare i fili agli altoparlanti ed avvitare questi ultimi sul pannello frontale. Collegare quindi i morsetti ai re-







figura 7 - Pannello frontale visto da dietro.





lativi amplificatori seguendo lo schema a blocchi di figura 8.

Se qualche lettore non possedesse un crossover elettronico potrebbe comunque utilizzare questo monitor amplificandolo a banda intera realizzando il filtro, il cui circuito è riportato in figura 9.

Le 4 resistenze, del tipo corazzato, sono montate in serie-parallelo.

Per realizzare le induttanze occorrerà avvolgere 265 spire di rame smaltato di 1,6 mm Ø su un nucleo non ferromagnetico di 50 mm Ø e 22 mm di larghezza. I condensatori dovranno essere di ottima qualità e con almeno 100 V di tensione di lavoro, possibilmente ricavati da paralleli di condensatori poliestere o mylar (p. es. 7 condensatori da 4,7  $\mu$ F in parallelo + 1 condensatore da 2  $\mu$ F sempre in parallelo = 34,9  $\mu$ F  $\cong 35$   $\mu$ F).

Se l'assemblaggio sarà realizzato con cura e precisione si avrà a disposizione una cassa destinata a durare diversi lustri senza problemi e soprattutto senza «invecchiare» dal punto di vista timbrico e dinamico: questo diffusore infatti è stato progettato per essere impiegato con registrazioni digitali e comunque ad altissima dinamica. Sarà l'abilità dell'autocostruttore a permettere di sfruttare a fondo le caratteristiche degli eccellenti componenti RCF e comunque coloro che porteranno a termine l'impresa di costruire questi «colossi» della riproduzione sonora saranno veramente soddisfatti e, come detto sopra, potranno goderne per anni ed anni. Per la reperibilità dei componenti non dovrebbero esserci problemi, in caso rivolgersi direttamente in redazione, anche per chiarimenti di qualsiasi genere riguardanti la realizzazione.

Buon ascolto.



## ET 100 Amplificatore lineare CB da auto 50 W AM 100 W SSB Potenza d'uscita **INVADER 200** Amplificatore lineare CB **MOSTRO 440** da auto 100 W AM 200 W SSB Potenza d'uscita Amplificatore lineare CB da auto Doppia potenza d'uscita AM/FM 110-220 W SSB 220-440 W

42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R Tel. (0522) 47441 (ric. aul.) - Telex 5301



## TRASMETTI-TORE CB

Luigi Colacicco

4 W.RF in antenna in assenza di modulazione sono il biglietto da visita di questo trasmettitore.



La realizzazione di un trasmettitore CB di buone caratteristiche di solito richiama alla mente le complicazioni più strane. Ora noi con questo articolo vogliamo smentire una simile convinzione.

Infatti se ci si accontenta e non si ha intenzione di fare concorrenza ai vari YAESU, POLMAR, CTE ecc. le cose diventano sensibilmente più semplici. A tal fine abbiamo scartato in partenza qualsiasi soluzione che richiedesse circuiti a PLL, certamente non alla portata dei meno preparati e che sarebbero rimasti tagliati fuori.

La scelta è caduta sul classico oscillatore funzionante direttamente alla frequenza del canale desiderato. E non poteva essere altrimenti, volendo rispettare il requisito fondamentale della semplicità di realizzazione e messa a punto.

Ovviamente lo scopo di questo progettino è di mettervi in condizioni di realizzare un ricetrasmettitore. Per far ciò è però indispensabile un ricevitore. Se non lo avete niente paura, perché quanto prima lo vedrete su queste pagine.

Per rendere più semplice la descrizione abbiamo diviso lo schema elettrico in due parti di cui una riguarda il generatore di radiofrequenza e l'altra riguarda il modulatore.

Per cominciare occupiamoci del generatore di portante.

L'oscillatore è classico, come è possibile notare a colpo d'occhio. L'elemento attivo è costituito da TR1: un comune BC 107. Allo scopo di tranquillizzare i puristi che qui avrebbero visto preferibilmente un BF... vi diciamo che il circuito funziona in modo egregio, anzi grazie alla presenza di C5, il segnale generato è sufficientemente ro-







ELETTROVICA (FLASA) busto. E comunque è tale da pilotare comodamente il successivo stadio. La frequenza di oscillazione naturalmente è stabilita dal quarzo che di volta in volta viene selezionato dal commutatore \$1. Noi abbiamo previsto sei quarzi, ma è chiaro che potete metterne quanti ne volete ed è altrettanto chiaro che se i quarzi saranno più di sei, anche \$1 (commutatore per la scelta dei canali) dovrà essere opportunamente sostituito. In pratica \$1 dovrà avere tante posizioni quanti sono i quarzi previsti.

Attraverso il link L2 il segnale viene poi trasferito alla base di TR2. Anche qui non abbiamo la pretesa di avere inventato nulla. Si tratta del solito amplificatore in classe C, che come tutti sanno (e chi non lo sa, lo impari adesso) si distingue dalle altre classi di funzionamento, per il fatto di avere la base collegata a massa e quindi priva di una qualsiasi polarizzazione in continua. Come vedesi dallo schema, la base di TR2 è collegata a massa attraverso R5, la quale unitamente a R6 ha anche una funzione protettrice dall'effetto valanga nei confronti del transistor.

TR2 riceve la polarizzazione di base direttamente dal segnale presente ai capi del link L2. Ne consegue che se TR1 non oscillasse, TR2 risulterebbe costantemente interdetto. Naturalmente lo stadio pilotato da TR2 è un amplificatore accordato sui 27 MHz grazie al circuito risonante L3-C12. Segue un ulteriore stadio amplificatore della medesima classe del precedente.

Il segnale amplificato e prelevato dal collettore di TR3, prima di essere inviato all'antenna viene costretto a passare attraverso L6 e L7 che in unione a C20 e C21 formano un circuito a T e uno a P greca. Questi componenti con il loro effetto volano (o «tank», per dirla all'inglese) oltre a rendere compatibile l'impedenza d'uscita di TR3 con quella dell'antenna, che notoriamente è di 50 ohm, permettono anche di attenuare enormemente la distorsione introdotta da TR2 e TR3. A tale proposito vi ricordiamo che è tipica degli amplificatori in classe C l'introduzione di una certa distorsione sul segnale trattato.

La commutazione ricezionetrasmissione viene operata dal relè RL1 che è un elemento a due scambi: uno opera la commutazione dell'antenna dal trasmettitore al ricevitore e l'altro fa la stessa funzione sull'alimentazione. Il relè è comandato da S2 che in pratica è il pulsante PTT (push to talk) incorporato al microfono.

Abbiamo provveduto a bypassare ottimamente l'alimentazione (vedi C1, C2, C3, C8, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C16, JAF1, JAF2, JAF3); forse di qualche condensatore si poteva anche fare a meno, ma in fondo mille lire spese per quattro o cinque condensatori in più sono ben poca cosa in confronto alla certezza che il tutto non si metta ad autoscillare. Pensate a quanto ci guadagna la salute evitando un attacco di nervi.

Prima di passare alla descrizione del modulatore, vogliamo darvi ancora un consiglio: per la realizzazione di L1-L2 e L3-L4 vi consigliamo di procurarvi dei supporti con i terminali per circuito stampato. In questo modo avrete la possibilità di realizzare le bobine esternamente, senza essere costretti a montare prima il supporto sul circuito stampato. È inutile precisare che il modo di procedere che vi abbiamo indicato faciliterà notevolmente l'operazione di avvolgimento delle bobine.

Lo stadio finale (TR3) è schermato rispetto al resto del circuito. Lo schermo, che ovviamente dovrà essere collegato alla massa, funziona anche da dissipatore di calore per TR3. Occupiamoci ora della seconda parte dell'apparecchio: quella relativa al modulatore. Lo schema elettrico del circuito è dato in figura 4.

Il segnale proveniente dal microfono viene applicato alla base di TR4, per mezzo di JAF5 e C22. JAF5 e C23 formano un semplice filtro passa basso, ottimo per evitare che eventuali residui di radiofrequenza possano entrare nel modulatore con conseguenze facilmente immaginabili. Lo stadio pilotato da TR4 opera un'amplificazione complessiva di 65 volte circa. A questo preamplificatore segue un filtro passa basso, di tipo attivo, con una pendenza di 12 decibel per ottava. Compito di tale filtro è quello di limitare la risposta in frequenza superiore del modulatore e quindi elimina definitivamente il rischio di infiltrazioni di alta frequenza nei modulatore. In ogni caso una buona limitazione nella risposta in frequenza del modulatore è fondamentale per avere un segnale RF modulato con una «pulizia» tale da evitare splatter e delizie simili. L'alimentazione di TR4 e TR5 è disaccoppiata attraverso R14 e C27.

Il trimmer R15, come è facilmente intuibile, serve a regolare l'ampiezza del segnale da inviare all'amplificatore e quindi stabilisce la percentuale di modulazione. L'amplificatore di potenza è costituito da IC1, il cui ingresso è al piedino 4. Il segnale vi arriva attraverso C28 e R16. Quest'ultima in unione a C30 forma un semplice filtro passa basso il cui compito è simile a quelli visti in precedenza. L'uscita è al piedino 10.

Qui il segnale amplificato viene prelevato per il tramite di C35 e inviato al primario del trasformatore di modulazione. La presenza di C29 e R17 in parallelo al primario di TX1 elimina in modo drastico il pericolo di autoscillazioni a fre-





ELETTROJICA FLASA

#### Elenco componenti

- R1 = 330 Ω R2 = 27 ΚΩ R3 = 4,7 ΚΩR4 = 39 Ω
- $R5 = 56 \Omega$   $R6 = 33 \Omega$
- $R7 = 82 \Omega$
- $R8 = 68 \text{ K}\Omega$   $R9 = 15 \text{ K}\Omega$
- $R10 = 4.7 \text{ K}\Omega$
- $R11 = 10 \text{ K}\Omega$   $R12 = 10 \text{ K}\Omega$
- $R12 = 10 \text{ K}\Omega$   $R13 = 10 \text{ K}\Omega$
- $R14 = 1000 \Omega$
- R15 =  $2.2 \text{ K}\Omega$  trimmer vert.
- R16 = 3,3 KΩR17 = 2,7 Ω
- C1 = 40 nF
- $C2 = 100 \,\mu\text{F} 25 \,\text{V} \text{elettr}.$
- C3 = 40 nF C4 = 39 pF C5 = 27 pF
- C6 = 68 pF C7 = 470 pF
- C7 = 470 pFC8 = 22 nF
- $C9 = 22 \,\mu\text{F} 25 \,\text{V} \text{elettr}.$
- C10 = 2.2 nFC11 = 40 nF
- C12 = 39 pF
- C13 = 22 nF
- C14 = 40 nFC15 = 22 nF
- C16 = 22 nF
- C17 = 47 nFC18 = 390 pF
- C19 = 1000 pF
- C20 = 300 pF comp. rettang.
- $\frac{\text{C21}}{\text{C22}} = 300 \text{ pF} \cdot \text{comp. rettang.}$
- $C22 = 0.47 \,\mu\text{F} 16 \,\text{V} \text{elettr}.$
- C23 = 100 pF
- $C24 = 220 \,\mu\text{F} 12 \,\text{V} \text{elettr}.$
- C25 = 560 pF
- C26 = 560 pF
- $C27 = 470 \,\mu\text{F} 25 \,\text{V} \text{elettr}.$
- $C28 = 1 \mu F 16 V elettr.$ C29 = 100 nF
- C30 = 100 n
- C31 = 40 nFC32 = 68 pF

- C33 = 33  $\mu$ F 16 V elettr.
- C34 = 100 nF
- C35 =  $470 \, \mu \text{F} 25 \, \text{V} \text{elettr}$ .
- C36 = 22 pF
- C37 =  $22 \mu F 16 V elettr$ .
- $C38 = 33 \mu F 16 V elettr.$
- C39 = 100 nFC40 = 4.7 nF
- C41 =  $1000 \, \mu \text{F} 25 \, \text{V} \text{elettr}$ .
- C42 = 56 pFC43 = 560 pF
- JAF1 = VK 200
- JAF2 = VK 200
- JAF3 = VK 200
- JAF4 = VK 200JAF5 = 1 mH
- JAF6 = VK 200
- JAF7 = VK 200
- TR1 = BC 107
- TR2 = BFR 10
- TR3 = 2SC 1307
- TR4 = BC 149
- TR5 = BC 149
- $IC1 = \mu PC 1156 H$
- D1 = 1N 4007
- T1 = trasf. di modul. (vedi testo) S1 = commutatore 1 V/6 pos.
- S2 = PTT pulsante MK
- RL1 = relè 12 V 2 sc.
- $X1 \div X6 = quarzi CB in Tx$
- L1 = 12 spire avvolte su supporto Ø5 mm con nucleo e schermo, rame smaltato Ø0,8 mm
- L2 = 4 spire avvolte sul lato freddo di L1 stesso filo
- L3 = come L1
- L4 = come L2
- L5 = 14 spire compatte, avvolte in aria Ø6 mm, rame smaltato Ø0,8 mm
- L6 = 8 spire spaziate avvolte in aria Ø6 mm, rame smaltato Ø0,8 mm; la spaziatura deve essere tale da avere una bobina lunga 14 mm
- L7 = 5 spire spaziate avvolte in aria Ø6 mm, rame smaltato Ø0,8 mm; la spaziatura deve essere tale da avere una bobina lunga 9 mm

quenze ultrasoniche da parte di IC1. Sul secondario del trasformatore è disponibile la tensione continua di alimentazione con il segnale modulante sovrapposto.

Questa tensione sarà usata per alimentare gli stadi pilota e finale (TR2 e TR3) del generatore di portante RF. Il trasformatore è un comune ricambio per ricetrasmettitori commerciali: il primario deve avere un'impedenza di 4÷8 ohm; questo componente viene usato nei modulatori che impiegano un circuto integrato di potenza nella sezione BF; attenzione quindi a non confonderlo con trasformatori adatti a modulatori realizzati con push-pull di transistori.

È bene ricordare che IC1 durante il funzionamento scalda un po', per raffreddarlo è sufficiente un semplice dissipatore costituito da un rettangolino di alluminio.

Dopo aver provveduto al montaggio dei componenti del modulatore, facendo attenzione a montare correttamente i componenti polarizzati, occorre unire elettricamente le due basette. Ciò si ottiene semplicemente collegando i punti A e B di figura 1 con gli stessi di figura 4. Per la taratura occorre naturalmente alimentare il trasmettitore con una tensione stabilizzata a 12 volt; l'alimentatore deve essere in grado di erogare una corrente di almeno 1,5 ampere.

Per la taratura occorre, prima di alimentare il circuito, collegare al bocchettone di antenna un carico. Tale carico può essere costituito dall'antenna a 50 ohm oppure più semplicemente da un carico fittizio non induttivo. Per ovvie ragioni questa seconda soluzione è da preferire alla prima.

Vediamo come bisogna procedere per la taratura:

1) senza collegare il microfono, cortocircuitare provvisoriamente S2 con un ponticello;





In un Master unico
i circuiti stampati di questo articolo
... come?
Fotocopia su acetato
questa pagina e,
così pure gli altri articoli
... e il gioco è fatto...

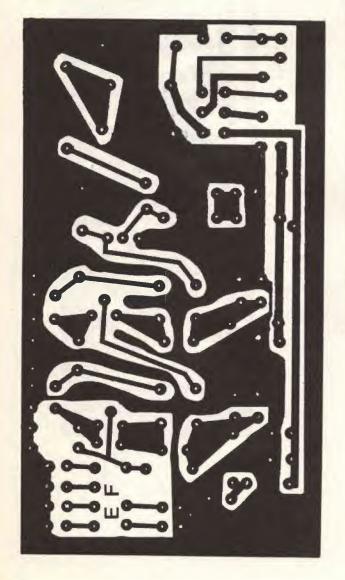



... ecco con poche lire di spesa come FLASH elettronica ti risolve il problema 2) collegare in parallelo a L2 un probe per RF e regolare il nucleo di L1-L2 per la massima ampiezza del segnale. Nel prototipo della foto sono stati misurati 6 Vpp, ma questo valore può cambiare leggermente da un esemplare all'altro;

3) se avete un frequenzimetro digitale potete controllare la frequenza di oscillazione collegandolo in parallelo a L2;

4) collegare il probe a L4 e regolare il nucleo di L3-L4, come al solito, per la massima ampiezza della radiofrequenza. Nel nostro prototipo abbiamo misurato in questo punto 7 Vpp;

5) collegare il probe in parallelo a C21 e regolare i compensatori C20 e C21, al solito scopo di portare al massimo l'ampiezza della radiofrequenza. Nel nostro prototipo siamo riusciti ad avere senza difficoltà una tensione di 20 Vpp su un carico di 50 ohm, corrispondenti a 4 W. A questo punto potete togliere il ponticello da S2, in quanto la messa a punto del generatore di portante è completa.

Rimane da tarare il modulatore. Il procedimento corretto per tale operazione richiederebbe la disponibilità di un oscilloscopio con una larghezza di banda verticale di almeno 30 MHz, nel qual caso basterebbe:

6) collegare l'oscilloscopio all'uscita del trasmettitore (non dimenticate il carico!);

7) collegare il microfono al trasmettitore e premere il pulsante PTT (S2); 8) parlare normalmente a una distanza di circa 20 centimetri dal microfono e regolare il trimmer R15 affinché la modulazione non superi mai il 90÷95%.

E se l'oscilloscopio a larga banda non c'è? In questo caso è possibile effettuare ugualmente la taratura armandosi di pazienza e cercando «in frequenza» un amico CB disposto a darvi una mano.

In questo caso basta regolare R15 basandosi sulle indicazioni relative alla qualità della modulazione che darà il corrispondente.

È chiaro che con questo sistema di taratura il carico fittizio non va più bene, ma è necessaria l'antenna.

A proposito di questa noi vi consigliamo di servirvi di una ground plane, che ha il pregio di offrire delle ottime prestazioni a un prezzo accessibile.



#### SATELLITE METEO-SAT

#### **RS400 CONVERTITORE DI RICEZIONE**

#### Caratteristiche tecniche

- frequenza di ingresso 1691-1694,5 MHz commutabile a scelta
- quadagno 48 dB
- rumore <2,5 dB
- frequenza d'uscita 137,5 o 37 MHz a richiesta
- alimentazione 24 Vcc 120 mA via cavo coassiale o cavetto supplementare con connettori esterni
- stabilità ±10 ppm senza AFC
- comando per controllo AFC riferimento + 6 V ± 5 V per controllo ±10 kHz
- connettori ingresso-uscita «N»



#### **TEKO TELECOM srl**

via dell'Industria, 5 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) ITALY - Tel. 051/455402-456148 - Telex 511827 TEKO



### ELETTRONIC BAZ

#### C.so di Porta Romana 119 - 20122 Milano - tel. 02/5450285

#### OFFERTA DEL MESE

Amplificatore originale NEW da 35 + 35 Watt, esecuzione professionale sia elettronicamente che esteticamente. Sei ingressi equalizzati (2 Phono, 2 Aux, 1 Tape, 1 Tunner) monitor in cuffia, controllo filtri loudness, rumble, schart, con comando dei bassi separati, wumeter a doppia scala illuminato. Elegantissimo mo-Listino L. 220.000 biletto nero con frotnale nero e modanature in blue è di linea ultramodernissima. L. 92.000

OCCASIONE UNICA PER CHI DEVE REGISTRARE CON CASSETTE STEREO 7 OPPURE CON BOBINE A NASTRO
Abbiamo ritirato una partita da registrare con nastro normale da C5, C10, C60, C90 e delle bobine da 270Ø e ve le offriamo ad un prezzo interessante, Le cassette da C5 e da C10 possono essere utilizzate da radio libere per stacchi pubblicitari. Le confezioni possono essere da 5 oppure da 10 pezzi. 5 Cassette da C5 e L. 4.800 - 5 Cassette da C10 L. 5.800 - Superofferta 5 Cassette da C5 + 5 da C10 L. 9.000 - 5 Cassette da C60 L. 7.000 - 5 Cassette da C90 L. 8.000 - Superofferta 5 Cassette da C60 + 5 da C90 L. 13.500 - 1 bobina da 2700 Superofferta L. 14.000 - 5 bobine da 2700 L. 60.000



| TIPO          | TENSIONE             | AMPERE                | STRUMENTI                  | LISTINO | OFFERTA |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| ALS 1         | Fisso 12,6 V         | Fisso 2 A             | - Reset                    | 52.000  | 22.000  |
| ALS 3         | Variabile 3 ÷ 15 VF  | Fisso 2,5 A           | -                          | 63.000  | 24.000  |
| ALS 5         | Variabile 10 ÷ 15 V  | Fisso 5 A             | _                          | 70.000  | 47.000  |
| ALS 7         | Variabile 0.7 ÷ 15 V | Regolabile 0.1 ÷ 5 A  | _                          | 95,000  | 57.500  |
| ALS 9         | Variabile 0.7 ÷ 24 V | Regolabile 0.1 ÷ 5 A  | 1 Volmetro                 | 110.000 | 70.000  |
| ALS 11        | Variabile 0.7 - 15 V | Regolabile 0.1 ÷ 5 A  | 1 Volmetro + 1 Amperometro | 120.000 | 73.000  |
| ALS 13        | Variabile 0.7 ÷ 24 V | Regolabile 0.1 ÷ 5 A  | 1 Volmetro + 1 Amperometro | 130.000 | 85.000  |
| ALS 15        | Variabile 10 ÷ 15 V  | Fisso 10 A            | 1 Amperometro - Reset      | 190.000 | 128.000 |
| <b>ALS 17</b> | Variabile 0.7 ÷ 24 V | Regolabile 0.2 ÷ 10 A | 1 Volmetro + Amperometro   | 260.000 | 153.000 |
| ALS 19        | Variabile 0.7 ÷ 24 V | Regolabile 0.2 ÷ 15 A | 1 Volmetro + Amperometro   | 360.000 | 245.000 |
| ALS 21        | Variabile 10 ÷ 15 V  | Fisso 20 A            | -                          | 350.000 | 210.000 |
| <b>ALS 23</b> | Variabile 10 ÷ 15 V  | Regolabile 0.2 ÷ 20 A | 1 Volmetro + Amperometro   | 380.000 | 265.000 |
|               |                      |                       |                            |         |         |

compilando nostre di oltre pagine con illustrazioni delle pronto il nuovo catalogo superofferte, richiedetecelo inviando tagliando e =

| ALS 25 | Alimentatore stabilizzato regolabile da +16 a -16 Volt con zero centrale da 2 Amp. Utilissimo per mini   | 60.000 | 28.000 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|        | trapani, treni elettrici, motorini ecc.                                                                  |        |        |
| ALK 2  | KIT ALIMENTATORE stabilizzato variabile da 3 a 28 Volt da 2,5 A. Fornito di trasformatore, circuito      | 32.000 | 15.500 |
|        | stampato, integrato L 200, ponte a diodi, condensatore ecc. Corredato di schema elettrico.               | 48.000 | 29.500 |
| ALK 4  | KIT ALIMENTATORE stabilizzato come sopra ma da 5 Amp.                                                    |        |        |
| CBN 1  | CARICA BATTERIE al Nikel-Cadmio, Apparecchio utilissimo per la ricarica di gualsiasi batteria al Ni-     |        |        |
|        | kel-Cadio, calibratura elettronica di precisione, due portate di ricarica da 100 mA e da 1 A, Si autore- |        |        |
|        | gola da solo per poter avere una carica costante e vi garantisce lunga vita alle vostre batterie. Corre- | 85.000 | 42.000 |
|        | dato di uno strumentino di precisione                                                                    |        |        |
| CBN 3  | CARICABATTERIA al nikel-cadmio con attacchi universali per qualsiasi tipo batterie, potenza max di       | 19.000 | 7.500  |
|        | ricarica 30 mA.                                                                                          |        |        |
|        |                                                                                                          |        |        |

#### **ASSORTIMENTI ULTRACONVENIENTI**

| Condensat  | tori                                               |       | Optoelett | tronica                                     |       |
|------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|-------|
| C15        | 100 cond. ceramici (da 2pF a 0,5MF)                | 2.500 | LD1       | 10 led rossi Ø5                             | 1.500 |
| C16        | 100 cond, poliest, e mylard (da 100pF a 0,5MF)     | 4.500 | LD3       | 10 led gialli Ø5                            | 2.500 |
| C18        | 50 cond. elettrol. assiali e vert. (da 2 a 3000MF) | 5.000 | LD5       | 10 led verdi Ø5                             | 2.500 |
| C19        | 25 comp., ceramici rotondi rettang, ecc.,          | 5.000 | LD7       | led bicolore Ø5                             | 1.500 |
| C20        | 25 cond. tantalio a goccia ass. (da 0,1 a 3000MF)  | 4.500 |           |                                             |       |
|            |                                                    |       | LD2       | 10 led rossi Ø3                             | 1.500 |
| Potenziom  | etri                                               |       | LD4       | 10 led gialli Ø3                            | 2.500 |
| R80        | 20 potenz, sempl, doppi con o senza interruttore   | 4.500 | LD6       | 10 led verdi Ø3                             | 2.500 |
| R81        | 50 trimmer normali piatti da C.S. (100 ohm 1M)     | 4,500 |           | OFFERTA 5 led bicolore Ø5                   | 6.000 |
| Resistenze |                                                    |       |           |                                             |       |
| R83        | 250 resist, da 0.2-0.5-1 watt ass, valori standard | 3.000 | GM1       | ghiera metallica Ø3 opp, Ø5 concave coniche | 500   |
| R83bis     | 500 resistenze come sopra ma più assortite         | 5.000 | GM2       | ghiere in plastica Ø3 opp, Ø5 conf, 10 pz.  | 800   |



SUPER **OFFERTA DEL MESE** L. 159.000

#### UN PICCOLO TV, UN GRANDE AMICO SHILJALIS 402 D

TELEVISORE B/N 6'

Alimentazione: 220 V 50 Hz - 12 V (Batt. auto) - Comandi sintonie separati con ampie demoltipliche - Comandi di regolazione: Volume, luminosità, contrasto — Due antenne ricezione VHF-UHF - Presa per cuffia - Dotazione ricambi compresa (fusibili, spine, etc.) — Cavo C/A 220 V e Cavo C/C 12 V — Mobile in plastica ABS antiurto (Dimens, larg, cm. 24 × lung. 24 × alt. 15) — Ideale per camper, roulotte, tende, ecc. ecc.

| VENTOLA TANGENZIALE da 2 VENTOLA TANGENZIALE da 2 VENTOLA TANGENZIALE da 2 metro cavo rosso/nero Ø1 | 220 V 21 V | V 50<br>V 80 | m h mis. 250×90×100 m<br>m h mis. 345×90×100 m     | 17.500<br>21.000<br>27.000<br>2.500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CONFEZIONE 20 fastom<br>metro cavo doppio schermo                                                   | 5.000      | 40           |                                                    |                                     |
| cicalino piezo da 12V                                                                               | 2.500      | 10<br>5      | metri cavo doppio schermo<br>cicalini piezo da 12V | 2.500                               |
| zoccolo da 7+7 pin<br>zoccolo da 8+8 pin                                                            | 400<br>450 | 5            | zoccoli da 7+7 pin<br>zoccoli da 8+8 pin           | 1.500<br>2.000                      |

- U/3 XIT per costruzione circuiti stampati i comprendente vaschetta antiacido, vernice serigiafica acido per 4 litri, 10 piastre ramate in bakelite

We retroine L. 12.000

We retroine L. 12.000 parazione circuiti stampati: climica con prodotti corrosivi, colorazioni ecc. Assortimento nelle seguenti misure (in imm.) N. 1.  $220\times175\times40$  L. 2.500 N. 2.  $300\times240\times70$  L. 3.000 N. 3.  $360\times300\times75$  L. 4.500

- CONFEZIONE 1 kg lastre ramate mono e bifaccia in bakente circa 15/20 misure (non sono ntagli ma prastre moltri grandi) Offerta speciale L. 6.000
- CONFEZIONE 1 kg lastre ramate mons e bifaccia in vetronite cinca 12/15 misure L. 10.000
- PENNA CON CIRCUITI STAMPATI originale «Karnak» corredata FOO g, inclinistro serigrafico L. 6.500
- MICROPENNA per orculu stampat. Navra assoluta. Traccia linee anche inferiore a 0,3 mm. Indispensabile per microproductivi, niocchi e qualsiasi favorii di precisione. 1, 2,500

Sacchetto materiale Surplus assortito componenti attivi e passivi. Pacco di materiale Surplus assortito componenti attivi e passivi peso 2 kg. circa (resistenze, condensator, interrutton, led, display, integrati, diodi ecc.) garantiamo che il materiale contenuto in questo sacchetto e nuovo e non recuperato Superofferta L. 11.000



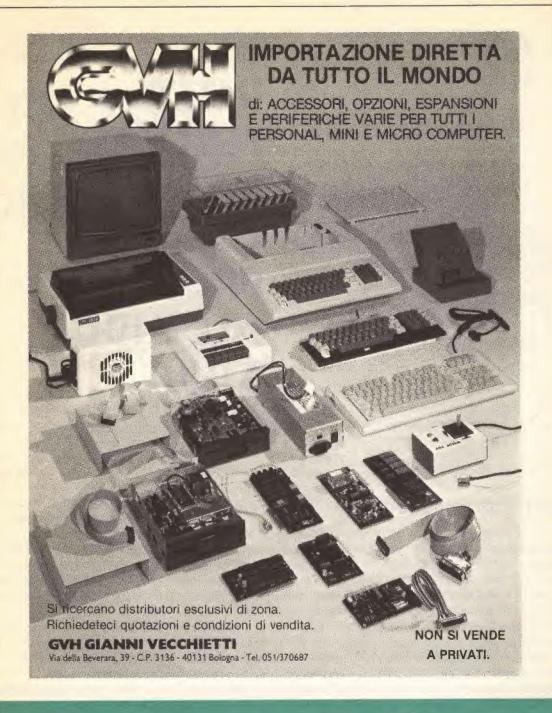

#### DINO FONTANINI elettronica telecomunicazioni

sede v.ie Del Colle, 2 - tel. (0432) 957146 33038 SAN DANIELE del FRIULI (UD)

NUOVO PUNTO di VENDITA in UDINE - p.le Cella, 70 - tel. (0432) 208733

Distributore Regionale della «Marcucci spa»

Concessionario Sistema G.I. contenitori «GANZERLI» Concessionario della B.B.C. «Brown Boveri»

VISITATECI!! Tubi elettronici - Ricevitori - trasmettitori - elett. industriale INTERPELLATECI!!

## ... il piacere di saperlo ...



# LE INTERINTERFERENZE RADIO CREANO PROBLEMI ALL'INDUSTRIA

#### Gianvittorio Pallottino

Lo spettro elettromagnetico è sempre più «inquinato» da emissioni indesiderate e incontrollate, che creano problemi di natura pratica.

Queste emissioni non provengono solo dai diversi tipi di trasmettitori esistenti oggi, ma soprattutto da apparati elettrici (motori) ed elettronici (alimentatori a commutazione).

L'anno passato una squadra di operatori era intenta dalla decontaminazione di ambienti nella centrale nucleare di Three Mile Island, attualmente chiusa dopo il grave incidente di alcuni anni fa. Gli strumenti indicarono una situazione di pericolo e la squadra dovette ritirarsi. Solo in seguito si comprese che l'indicazione errata era dovuta alle interferenze provocate dai ricetrasmettitori portatili in dotazione.

Altri episodi riguardano il blocco del funzionamento di grandi impianti industriali. In un caso una termocoppia indicava che un apparato si era surriscaldato a 200°C, mentre la sua temperatura di lavoro prevista era 10°C; anche qui si trattava di interferenze.

Per evitare problemi e anche possibili disastri negli impianti chimici, nelle raffinerie e nelle centrali nucleri è necessaria una maggiore attenzione verso i problemi delle interferenze a radiofrequenza (RFI, radio frequency interference). A questo scopo vanno usati i criteri della compatibilità elettromagnetica (EMC, electromagnetic compatibility) muovendosi in due direzioni.

Da un lato occorre progettare tutti gli apparati elettrici ed elettronici in modo che l'emissione di interferenze radio sia limitata a livelli accettabili. E questo va controllato con apposite misure.

Dall'altro occorre progettare gli aparati elettronici in modo che i livelli di interferenze esterne giudicati normali non provochino in essi disfunzionamenti ed errori. E questa «robustezza» rispetto alle interferenze può essere considerata acquisita e reale solo dopo collaudi accurati.

Tutto ciò è tanto più importante quanto più si diffondono apparati di tipo automatico, in grado di prendere decisioni in modo autonomo. Queste decisioni, se errate in quanto basate su informazioni sbagliate create da interferenze indesiderate, possono condurre a conseguenze particolarmente gravi.



Contributo alla storia delle comunicazioni radioelettriche

# "THE VERY BEGINNING OF RADIO"

G.W. Horn I4MK

## ... il piacere di saperlo ...



#### Sir Oliver Lodge

L'evento storico più importante dell'epoca pre-Marconiana va certamente individuato nella conferenza tenuta il 1º giugno 1894 da Oliver J. Lodge (1851-1940) alla Royal Institution di Londra in commemorazione di Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894) tragicamente scoparso a Bonn all'età di 37 anni. La comunicazione di Oliver Lodge era destinata ad avere enormi e fondamentali conseguenze nella storia delle comunicazioni radioelettriche (bibliografia 1).

Oliver Lodge, all'epoca professore di fisica all'università di Liverpool, fin dal 1881 si era interessato alle onde elettromagnetiche, la cui teoria era stata enunciata da J. Clerk Maxwell (1831-1879) nel 1873, effettuando sistematiche esperienze sulla propagazione delle onde hertziane in quelle che noi, oggi, chiamiamo linee di trasmissione. Nel 1888 Oliver Lodge evidenziò il fenomeno delle onde stazionarie, dovute alla riflessione per cortocircuito della linea (bibliografia 2). La diversità tra onde e.m. guidate e onde propagantesi nello spazio, differenza rilevata già da Hertz, venne però riconosciuta solo più tardi, a seguito delle ricerche di Ernst Lechner (1856-1926) (bibliografia 3), di Edouart Sarasin (1843-1917) e di Lucien de la Rive (1834-1924) (bibliografia 4).

Nel corso degli esperimenti del 1888, Lodge notò (bibliografia 5) che collegando le due sferette metalliche dello scaricatore in parallelo alla linea alimentata dallo spinterogeno, allo scoccare della scintilla, queste tendevano ad attaccarsi tra loro, ma che si poteva poi facilmente ristaccarle ricorrendo ad una lieve sollecitazione meccanica. Il medesimo fenomeno veniva evidenziato, quasi contemporaneamente, da Edouard Branley (1846-1940) che osservò come la resistenza elettrica offerta da una colonnina di polvere metallica diminuiva sostanzialmente se avvicinata ad una scintilla elettrica e che la stessa ritornava al suo valore iniziale a seguito di un leggero scuotimento dell'insieme (bibliografia 6).

Oliver Lodge riconobbe l'analogia tra i due fenomeni e all'effetto stesso diede il nome di «coesione indotta». Perciò il dispositivo costituito da un tubicino di materiale dielettrico contenente polvere metallica, dispositivo usato per la prima volta dal Lodge, prese il nome di «coherer». È interessante altresì ricordare che il Branley chiamò il medesimo dispositivo «radio-conducteur» (bibliografia 7), nella quale definizione compare, per la prima volta nella storia, il termine «radio». Pure alla stessa epoca risalgono le esperienze di Ludwig Boltzmann (1844-1906) sulla rivelazione delle onde e.m. mediante l'elettroscopio (bibliografia 8).

Nel suo esperimento, Oliver Lodge collegava il coherer in serie ad una pila e ad un campanello elettrico. Allo scoccare di una scintilla nelle immediate vicinanze di tale apparato, la diminuita resistenza della colonnina di polvere metallica faceva suonare il campanello fintantoché un leggero tocco sul coherer non ne ripristinava la resistenza serie al valore originale. Montando poi coherer e campanello sulla stessa base, il Lodge constatò che le vibrazioni provocate dal suono del campanello erano di per sé sufficienti a resetta-



re (diremo noi) il coherer («decohering», diceva Lodge): in tal modo, ad ogni scintilla veniva a corrispondere un trillo del campanello. Un ulteriore perfezionamento fu poi il ricorso, da parte di Oliver Lodge, ad un vero e proprio circuito risonante, il che gli consenti di migliorare notevolmente la sensibilità di quel primitivo radioricevitore (bibliografia 9).

Nel valutare l'opera di Oliver Lodge è però da tener presente che lo stesso non tentò mai, con i suoi dispositivi, di trasmettere a distanza informazioni nel senso attuale di questo termine, né effettuò prove a distanza rilevante. Dice infatti lo stesso Lodge (bibliografia 10): «... Signalling was easily carried on from a distance through walls and other obstacles, an emitter being outside and a detector inside the room. Distance without obstacles was no difficulty in these experiments, only free distance is not very easy to get in a town, and stupidly enough no attempt was made to apply any but fleebest power so as to test how far the signal could really be detected »... «nor had I the forsight to percive what has tamed out to be, its extraordinary importance to navy, the merchant service, and indeled land and war service, too».

L'opera di Oliver Lodge costituì la base per il lavoro di altri ricercatori. Tra questi vanno di certo menzionati: Alexander Muicread (1878-1920) l'unlco collaboratore di Lodge che intuì l'importanza

delle sue scoperte e ne previde l'applicazione, il già citato Sir Henry Jackson, Adolf Carl Heinrich Flaby (1849-1913) professore di elettrotecnica all'università di Charlottenburg (bibliografia 11) autore di esperienze originali e che rifece (1897) gli esperimenti di G. Marconi e, infine, il prof. Augusto Righi (1850-1921) che, riprendendo gli studi di Hertz, sperimentò a frequenze molto elevate. Dai lavori di Righi Guglielmo Marconi doveva trarre vitali insegnamenti per le sue esperienze che lo condussero a seguire una via analoga, ma opposta a quella di Righi: aumentare a dismisura la lunghezza d'onda. Fu proprio nel laboratorio di Augusto Righi che Guglielmo Marconi realizzò i suoi primi dispositivi.

Nel 1902 Oliver Lodge venne nominato baronetto per il suo contributo alla fisica moderna. Tra gli altri suoi lavori vanno ricordati quelli sull'elettricità atmosferica, l'elettrochimica della pila, il trasporto jonico e le applicazioni dell'elettricità nella dispersione di fumi e nebbia (!).

È altresì curioso ricordare che, fermamente convinto della possibilità di comunicare con i defunti (!), Oliver Lodge, negli ultimi anni della sua vita, si adoperò intensamente per un connubio tra scienza e religione pubblicando, tra l'altro, «The Survival of Man» (1909) e «Dyamond or Life and Death» (1916). Morì a Lake, una località vicina a Salisbury, il 22 agosto 1940.

#### **Bibliografia**

- 1) O. Lodge, Nature, 1894, Vol. 50, pag. 133.
  - O. Lodge, Engineering, 1894, Vol. 57, pag. 751.
  - O. Lodge, Electrician, 1894, Vol. 33, pag. 153.
- O. Lodge «The Work of Hertz and his successors», Electrician, 1894, Printing and Publishing Co., London.
  - O. Lodge, «Rpt. Brit. Ass. for the Advancement of Science» 1888, pag. 567.
- E. Lechner «Sitzungsbericht Akad. Wiss. Wien», 1890, Vol. 99, pag. 340.
- E. Sarasin, L. de la Rive Arch. Sci. Phys. Nat. 1893, Vol. 29, pag. 441.
- 5) O. Lodge, J.I.E.E., 1890, Vol. 19, pag. 346.
- E. Branly «Comptes Rendus», 1890, Vol. 111, pag. 785. ibidem, 1891, Vol. 112, pag. 90.
- 7) E. Branly, «Comptes Rendus», 1897, Vol. 125, pag. 939.
- 8) L. Boltzmann «Ann. Phys.», 1890, Vol. 40, pag. 399.
- O. Lodge «Nature», 1890, Vol. 41, pag. 368.
   Proc. Rot. Soc. London, 1891, Vol. 50 A, pag. 2.
- O. Lodge «Signaling through space without wires», Printing and Publishing Co., London, 1900.

#### Antenne gamme radioamatoriali e CB

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 800 FRANCOBOLLI



SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667



## COMMUTA-TORE D'ANTENNA SUPER ECONOMICO

#### Giuseppe Luca Radatti

Un commutatore di antenna, è un'oggetto molto utile a qualsiasi CB, SWL, BCL o radioamatore che si rispetti.

Esso serve a commutare diverse antenne su di un'unica discesa di cavo coassiale.

Purtroppo i commutatori commerciali hanno costi che spesso esulano dalle nostre portate.

lo stesso mi sono sentito chiedere più di 100 klire per un commutatore a quattro vie, escluso ovviamente il cavo di controllo a più capi.

È possibile quindi autocostruirsi il tutto con poca spesa, molta soddisfazione e ottimi risultati.

Per realizzare il mio prototipo ho speso solo 19 klire.

All'interno di un commutatore coassiale ci sono solo dei relays e dei bocchettoni.

Per la precisione, i relays da usarsi dovrebbero essere del tipo coassiale, tuttavia per usi a frequenze HF, sono ottimi anche i normali relays che costano poco e sono reperibili ovunque.

Bisogna avere però l'accortezza di tenere i collegamenti molto corti.

Nel mio prototipo ho usato dei relays National 12 Vcc recuperati da una scheda di comando per un motore.

Generalmente un commutatore di antenna è composto da due parti distinte: il commutatore vero e proprio che va collocato vicino alle antenne (e quindi sul tetto o terrazzo) e la cosiddetta CONTROL BOX, che manovrata dall'operatore comanda i relays all'interno del commutatore selezionando di volta in volta l'antenna richiesta.

Lo schema del commutatore è riportato in figura 1. Come si vedrà i fili di comando provenienti dalla CONTROL BOX dovrebbero essere 3, tuttavia essendo uno di questi tre un filo di massa, è possibile usare come massa comune la calza del cavo coassiale risparmiando così un filo.

La soluzione migliore (che è quella che io ho adottato) rimane sempre la precedente.



|        | Tavola verità |             |
|--------|---------------|-------------|
| FILO A | FILO B        | ANT. SELEZ. |
| GND    | GND           | 1           |
| GND    | Vcc           | 2           |
| Vcc    | GND           | 3           |
| Vcc    | Vcc           | 4           |



Anzi, a proposito di cavo di controllo, io consiglio di usare per questa funzione del normalissimo cavetto telefonico ad una coppia più terra che è economicissimo (circa 150 lire al metro), molto sottile e reperibile ovunque.

Il commutatore deve essere alloggiato in una scatola a tenuta stagna in quanto deve rimanere esposto alle intemperie per molto tempo senza rovinarsi.

Come contenitore ho usato un vecchio supporto per amplificatori TV di costruzione Fracarro Radioindustrie e siglato ME3.

Tale contenitore può essere sostituito con qualunque altro a disposizione.

I relays sono stati inseriti nella scatola metallica interna che funge anche da schermo al tutto.

Lo schema di quest'ultima è riportato in figura 2. In figura 3, si può vedere uno schizzo di una possibile installazione del sistema.





I connettori standard TV devono essere rimossi e sostituiti con bocchettoni S0239 anche se per alcuni usi (leggi SWL e BCL) possono anche essere utilizzati evitando così l'acquisto degli S0 e relativi PL e risparmiando ulteriormente sul costo finale della realizzazione.

Dopo aver fissato tutti i relays e fatti tutti i collegamenti interni (per questi collegamenti usare filo di rame nudo e non smaltato di diametro minimo 2 mm e facendo attenzione a fare un cablaggio ordinato senza fare passare i fili troppo vicini tra di loro e alle pareti del contenitore) e avere montato i due condensatori di disaccoppiamento, si può chiudere il contenitore metallico interno con un punto di saldatura lungo i bordi e fissare il tutto nel contenitore plastico esterno che andrà a sua volta fissato con le apposite staffe in dotazione al palo di sostegno delle antenne o alla ringhiera del balcone o in qualsiasi altro punto il più vicino possibile alle antenne in questione.

Dal commutatore partono i quattro cavi che devono essere collegati alle quattro antenne, un cavo di discesa comune che andrà al ricetrasmettitore e il cavetto di controllo che andrà alla control box.

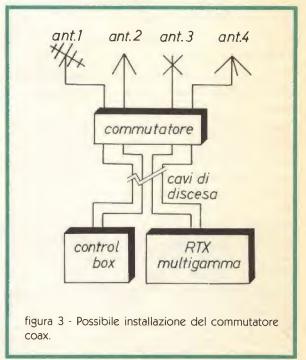





figura 4 - Interno del prototipo montato: si notino i due relays ed i condensatori di bypass sulle linee di alimentazione.

Resto a disposizione di chiunque per eventuali chiarimenti.

Non mi resta quindi che mostrarvi qualche foto e augurarvi un buon lavoro.

## E L T elettronica

SM<sub>2</sub>

## IL VOSTRO VFO CAMMINA? BASTA AGGIUNGERE IL MODULO SM2 PER RENDERLO STABILE COME IL QUARZO.

L'SM2 si applica a qualsiasi VFO, non occorrono tarature, non occorrono contraves, facilissimo il collegamento.

#### **Funzionamento:**

si sintonizza il VFO, si preme un pulsante e il VFO diventa stabile come il quarzo; quando si vuol cambiare frequenza si preme il secondo pulsante e il VFO è di nuovo libero.

Inoltre il comando di sintonia fine di cui è dotato l'SM2 permette una variazione di alcuni kHz anche a VFO agganciato.

#### Caratteristiche:

frequenza massima: stabilità: alimentazione:

12 V 12,5  $\times$  10 cm

50 MHz

quarzo

dimensioni: 12,5 × 10 cm

L. 80.000

Moduli SM1 ed SM2, tarati e funzionanti

- Contenitore completo di accessori

L. 118.000 55.000

**VFO HF** - Ottima stabilità, alimentazione 12-16V. nei seguenti modelli, 5-5,5 MHz; 7-7,5 MHz, 10,5-12 MHz, 11,5-13 MHz; 13,5-15 MHz, 16,3-18 MHz, 20-22 MHz; 22,5-24,5 MHz, 28-30 MHz; 31,8-34,6 MHz, 33-36 MHz; 36,6-39,8 MHz, - A richiesta altre frequenze. **L. 39.000** 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 44734



#### **ELETTRA**

del Geom. C. CAPODICASA via degli Ontani, 15 - Tel. 0584/941484 - 55049 VIAREGGIO (LU)



#### OFFERTA SPECIALE L. 42.000

- Linea e disegno moderna.
- Materiale termoplastico antiurto.
- Tastiera decadica elettronica con ripetizione ultimo numero impostato.
- Colori: bianco/marrone, beige/marrone.



presa telefonica unificata L. 5.000

## TUTTO PER IL TELEFONO



spina telefonica unificata L. 2.000

#### novità

Tastiera decadica elettronica con ripetizione ultimo numero impostato

L. 30.000

**OFFERTA LANCIO** 



IL TUTTO A SOLO L. 75:000 sconto estate L. 65.000 The state of the s

cordone spirale L. 2.000

Spedizione OVUNQUE in contrassegno postale



## RIDUTTORE DI TENSIONE SWITCHING

#### Fabio Bonadio

Un semplice circuito che permette di ridurre una tensione continua a piacimento, consentendo la regolazione della luminosità di lampade, la velocità di rotazione di motori elettrici minitrapani, treni in miniatura e simili. Utile in applicazioni dove serve una bassa tensione con forti assorbimenti di corrente.

#### Generalità

Il modo più semplice di ridurre una tensione continua è sicuramente quello di usare una resistenza di caduta e nel caso si desideri la possibilità di regolare tale caduta entro certi limiti si deve usare un reostato.

Tale tecnica, validissima in teoria, in pratica è poco usata perché non appena la corrente in gioco assume valori dell'ordine di alcuni ampere il reostato, dovendo dissipare la potenza in eccesso, deve essere un elemento a grande dissipazione, del tipo a filo su supporto di ceramica, ingombrante, delicato e per ultimo anche molto costoso.

Per ovviare a tali inconvenienti, negli alimentatori stabilizzati a tensione variabile, viene usato un transistor di potenza connesso in serie al carico che serve proprio da resistenza variabile di potenza.

La proprietà basilare del transistor di poter controllare una forte corrente, quella di collettore, mediante la regolazione di una corrente notevolmente inferiore, quella di base, rende possibile l'uso dei comuni potenziometri al posto dei più ingombranti reostati

Tale sistema funziona benissimo e gli alimentatori stabilizzati a tensione variabile sono comunemente adoperati e, per inciso, anche i regolatori integrati funzionano in base a tale principio.

Esiste però, come in tutte le cose, il rovescio della medaglia, comune a tutti gli alimentatori a tensione variabile: la corrente massima prelevabile in uscita deve diminuire al diminuire della tensione in uscita. Mi spiego meglio con un esempio numerico.

Supponiamo di avere un alimentatore capace di fornire in uscita una tensione variabile fra 0 e 50 volt con una corrente massima di 10 ampere; non possiamo ragionevolmente pensare di prelevare la massima corrente (10 ampere) con una bassa tensione, mettiamo ad esempio 5 volt, perché in tal caso il transistor di regolazione (oppure i transistor se ci sono più elementi connessi in parallelo) dovrebbe dissipare in calore qualcosa come (50 - 5)  $\times$  10 = 450 watt.

Si tratta di un valore molto elevato che, a meno di non ricorrere ad un sistema di ventilazione forzata e a transistor speciali ad alta corrente, metterebbe fuori uso in breve tempo il nostro alimentatore.

Se, al contrario, con una tensione di 5 volt ci accontentiamo di prelevare una corrente massima di 2-3 ampere, la dissipazione in questo caso sarebbe uguale a  $(50-5) \times 3 = 135$  watt, valore sopportabile da un comune elemento tipo il 2N3055, tanto per intenderci.

Nel caso in cui la tensione da regolare anziché da un trasformatore provenisse da un accumulatore, le cose andrebbero ancora peggio perché la potenza dissipata in eccesso contribuirebbe alla scarica in tempi brevi.

Esistono poi delle applicazioni in cui occorrono basse tensioni con forti correnti come nel caso delle glowplug.

Probabilmente molti di voi non avranno mai sentito parlare di glowplug, ma se chiedete spiegazioni a qualcuno che si occupa di aeromodellismo vi dirà



che le glowplug sono quelle piccole candelette, simili a quelle delle normali auto, che sono usate per l'accensione della miscela nei motori a scoppio per uso modellistico.

Tali candelette hanno un assorbimento che varia tra i 2 e i 6 ampere, ma non devono essere alimentate a più di 1,5 volt altrimenti si bruciano; se si dovesse alimentare una glowplug con la batteria dell'auto e supponendo un assorbimento di 5 amper, usando un regolatore tradizionale si avrebbe una dissipazione di:  $(12-1,5)\times 5=52,5$  watt; se invece cambiamo sistema e usiamo il transistor, anziché come amplificatore come interruttore elettronico, possiamo ridurre drasticamente la potenza dissipata ed aumentare il

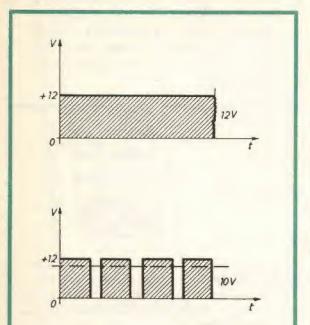

figura 1 - Se interrompiamo ad intervalli regolari l'alimentazione in modo che il tempo di pausa risulti minimo, sul carico otterremo un effetto simile a quello provocato da una tensione continua di 10 volt.



figura 2 - Se la pausa dura quanto la conduzione la tensione erogata in uscita sarà uguale alla metà della tensione di alimentazione.



figura 3 - Nel caso che il tempo di pausa sia molto maggiore del tempo di conduzione, l'effetto sul carico sarà simile a quello fornito da una tensione di 3 volt.

rendimento del regolatore. Infatti, lavorando in commutazione, il transistor o è interdetto e quindi non conducendo non dissipa potenza, o è in saturazione e quindi la dissipazione è data dal prodotto tra la corrente di collettore e la caduta di tensione collettore-emettitore che, in saturazione, al massimo vale 0,7-1 volt.

Nel caso precedente si avrebbe, in queste condizioni, una dissipazione di  $0.7 \times 5 = 3.5$  watt, un valore quindici volte inferiore. Il principio di funzionamento del circuito è schematicamente illustrato nelle figure  $1, 2 \in 3$ .

#### Schema elettrico

I transistor TR1 e TR2 con le resistenze di polarizzazione R2 e R3 e i diodi D3 e D4, formano l'interruttore elettronico di potenza (figura 4), mentre l'integrato CMOS tipo CD4001 con il condensatore C1, la resistenza R1, il potenziometro P1 e i diodi D1 e D2 formano il circuito di comando.

Una porta del CD4001; che contiene quattro porte NOR a due ingressi, è usata come oscillatore ad onda quadra la cui frequenza di oscillazione è data approssimativamente da f = 1 / (P1 + R1) x C1 che, con i componenti a schema, vale circa 1000 Hz; tale frequenza è fissa, perché la costante di tempo globale resta la stessa, quello che varia invece è il tempo di carica e scarica del condensatore C1.



Analizziamo in dettaglio il funzionamento con l'aiuto della figura 5: supponiamo che il condensatore sia scarico e, per inciso, vi faccio notare che con gli ingressi connessi insieme il NOR si comporta come un inverter, e se X1 è scarico, l'ingresso dell'inverter è basso e quindi la sua uscita è alta e per un CMOS significa che è presente l'intera tensione di alimentazione. Supponiamo inoltre che il cursore di P1 non sia proprio al centro della sua corsa ma spostato in modo che tra il catodo di D2 e il cursore di P1 ci sia una certa resistenza che non conosciamo e che indichiamo con X, ovviamente tra il cursore di P1 e l'anodo di D1 ci sarà una resistenza di valore (P1 — X).

Il tutto funziona così: C1 comincia a caricarsi attraverso la resistenza (P1 — X), la resistenza R1 e il diodo D1; la carica continua fino al valore di tensione che provoca la commutazione dell'inverter (circa la metà della tensione di alimentazione dell'integrato). A questo punto l'inverter commuta, il suo ingresso va a livello alto e la sua uscita va livello basso, C1 comincia a scaricarsi attraverso R1, D2 e la resistenza X, minore della precedente; la scarica continua fino al livello di commutazione; giunti a questo punto l'inverter commuta di nuovo ed il ciclo ricomincia.

Grazie alla particolare connessione dei diodi D1 e D2, variando P1, possiamo variare i tempi di carica e



#### Elenco componenti

R1 =  $2.200 \Omega 1/4W$ 

R2 = 3.300 Ω 1/4W

R3 =  $2.200 \Omega 1/4W$ 

P1 =  $100 \text{ k} \Omega$  potenziometro lineare

C1 = 10 nF poliestere o ceramico

D1 = 1N4148, 1N914

D2 = 1N4148, 1N914

D3 = 1N4007, EM513, 1N4004

D4 = 1N4007, EM513, 1N4004

TR1 = BD136, BD132, BD140, BD168

TR2 = TIP34, BDX78, 2N6134

IC1 = CD4001, CD4011, CD4093





scarica di C1 e in definitiva il tempo in cui l'uscita dell'inverter resta a livello alto e quello in cui invece resta a livello basso. Tecnicamente si dice che si varia il «Duty-cicle» dell'onda quadra (vedi figura 6 a, b, c).

Le restanti tre porte NOR contenute in IC1, anch'esse connesse come inverter, sono collegate in parallelo per poter fornire una sufficiente corrente di base a TR1 tale da portarlo in conduzione e quindi far condurre anche TR2.

I diodi D3 e D4 servono a rendere possibile il funzionamento del circuito anche in presenza di carichi prettamente induttivi come i motori elettrici; D4 consente il ricircolo sul carico degli impulsi transitori negativi mentre D3 ricarica sull'alimentazione gli impulsi transitori positivi.





$$R_{AB} = X$$
 $R_{BC} = (P1 - X)$ 
 $t_{carica} = (R_{BC} + R1) \times C1$ 
 $t_{scarica} = (R_{AB} + R1) \times C1$ 
 $t_{carica minimo} = (R1 \times C1) (t_{scarica minimo})$ 
 $t_{scarica max} = (P1 + R1) \times C1 (t_{carica max})$ 

figura 5 - Dettaglio dell'oscillatore. Le resistenze sono in  $\Omega$  i condensatori sono in Farad e i tempi sono espressi in secondi. La frequenza base di oscillazione è f = 1 / (P1 + R1) × C1 in Hz.



figura 6 - Il segnale alternato rettangolare è formato da due semionde, la positiva e la negativa; il rapporto in percentuale delle larghezze delle semionde indica il valore del duty-cicle. In a, b, c alcuni esempi con a fianco il relativo valore del dutycicle.

#### Realizzazione pratica

La realizzazione può essere fatta in vari modi ma la costruzione su circuito stampato è la migliore. L'integrato è bene montarlo su zoccolo e per quanto riguarda i diodi D1 e D2 non ci sono problemi di polarità, basta inserirne uno con la fascia di contrassegno in un verso e l'altro con la fascia nel verso opposto, mentre D3 e D4 vanno inseriti correttamente altrimenti non funziona la regolazione e può bruciarsi qualcosa. Come si può vedere dalle foto i due transistor sono montati su due piccoli dissipatori, ma se il circuito deve lavorare con correnti dell'ordine di 2-3 ampere in modo continuo è bene montare TR2 su di un dissipatore più grande, esterno allo stampato, provvedendo agli opportuni isolamenti.





figura 7 - Eventuale modifica proposta (ma non provata personalmente) per poter regolare tensioni d'ingresso superiori a 15 volt. Si suppone una corrente nel diodo zener pari a 10 mA (il fattore 0,01 della formula).

L'alimentazione dell'integrato è derivata dalla tensione da regolare, perciò in ingresso non si potrà applicare una tensione inferiore ai 3 volt né una superiore ai 15 volt. Tuttavia, poiché i transistor usati, in genere, hanno tensioni di lavoro superiori ai 60 volt, ritengo sia possibile elevare la tensione d'ingresso fino a 40-50 volt e in questo caso si dovrà derivare l'alimentazione dell'integrato tramite una resistenza di caduta e un diodo zener. Non ho fatto la prova in pratica ma credo che possa funzionare (figura 7).

Non ci sono regolazioni o tarature da fare, tutto deve funzionare subito. Dopo aver controllato le connessioni e la corretta inserzione dell'integrato, ruotate P1 a metà corsa, applicate una lampadina, un LED o un piccolo motore elettrico all'uscita, connettete all'ingresso una tensione di 12 volt continua (basta un trasformatore con ponte raddrizzatore e un condensatore elettrolitico da 100 ÷ 470 microfarad) con la giusta polarità, altrimenti l'IC va fuori uso, e, ruotando P1 da un estremo all'altro, si deve poter regolare la luminosità della lampada o la velocità del motore.

Può succedere, a seconda di come sono messi i diodi D1 e D2, che P1 funzioni a rovescio, vale a dire che ruotandolo verso destra la luminosità (o la velocità) diminuisce mentre aumenta ruotandolo verso sinistra. Se la cosa vi dà fastidio basta invertire le connessioni agli estremi di P1.

È opportuno collegare la carcassa metallica di P1 alla massa per prevenire disturbi o inneschi vari dovuti all'alta impedenza dei circuiti CMOS.

I componenti non sono critici e possono subire ampie variazioni; per l'integrato si possono usare, senza cambiare una virgola, il CD4001, il CD4011, il CD4093. Modificando leggermente le connessioni si possono usare il CD4049 o, ancora con leggere modifiche, il CD40106.

La resistenza R1 ha il compito di proteggere l'integrato nel caso in cui P1 fosse tutto ruotato con il cursore verso l'anodo di D1 (in tal caso, se non ci fosse R1, si metterebbe in corso l'ingresso con l'uscita e il tutto potrebbe rovinarsi o diventare instabile): un valore superiore ai 1000 ohm andrà sicuramente bene;







anche per P1 è ammessa un'ampia gamma di valori da 100.000 a 470.000 ohm e pure C1 può assumere diversi valori. Basta solo rispettare il fatto di non far scendere, per questa particolare applicazione, la frequenza dell'oscillatore sotto i 500 Hz oppure di non farla salire troppo in alto (oltre il Megahertz) altrimenti si potrebbe avere un funzionamento irregolare.

Comunque il circuito è tutto da provare e sperimentare, anzi la prima prova l'ho fatta con una coppia di vecchie glorie al germanio: un AC180 per TR1 e un ASZ15 per TR2 e tutto ha funzionato benissimo. Quindi questo schema può essere un'idea per sfruttare vecchi componenti giacenti nel cassetto.

Una sola avvertenza prima di concludere: la tensione fornita in uscita da questo regolatore è di tipo impulsivo e mal si adatta all'alimentazione di apparecchi tipo radioricevitori o simili a causa dei disturbi indotti dal commutatore elettronico; si potrebbe tentare di ridurre tali disturbi aumentando la frequenza di funzionamento dell'oscillatore e filtrare l'uscita con una rete LC tipo quella che si usava nei vecchi apparecchi a valvole ma non so se ne vale la pena.

lo lo uso come regolatore di velocità per il minitrapano e a questo proposito c'è da dire che, mentre per una lampadina si può variare la luminosità da zero al massimo, per un motore non si può scendere oltre un certo limite altrimenti non ce la fa a girare. In tal caso è opportuno prevedere un trimmer di valore uguale a P1 connesso in serie con P1 e, con il cursore di P1 ruotato verso l'anodo di D1, regolarlo per la minima velocità ammissibile. Vi lascio al vostro lavoro con una domanda che mi spunta in testa all'improvviso: e se si sostituisce R1 con una fotoresistenza, cosa succede? Meditate, gente, meditate.



figura 10 - L'apparecchio montato.





TELECOMUNICAZIONI di DAI ZOVI LINO & C. 13ZFC

Via Napoli 5 - VICENZA - Tel. (0444) 39548

CHIUSO LUNEDÌ



LINEAR

2KCX





**COMAX TELEREADER CWR 685 E CWR 670 E** 

L. 1.400.000

600.000



**FDK ATC 720** 



**FDK** ATC 720/SP



**KENWOOD TS 930 S** 



YAESU FT 757



ICOM IC 271 E



JRC ST100



FDK MULTI 750 XX

#### TRADUZIONI IN ITALIANO DI NOSTRA ESECUZIONE

KENWOOD • TS-770-E - TR-7800 - TR-2400 - TR-900 - TS-130-V/S - TR-2500 - TS-830 - TS-830 TS-780 - TS-770 - TS-930-S - TS-430-S - ACC. AUT. MILLER AT-2500 - COMAX - TELEREADER

LABORATORIO ASSISTENZA ATTREZZATO PER RIPARAZIONI DI QUALSIASI MARCA DI APPARATO

CHIEDETE LE NOSTRE QUOTAZIONI, SARANNO SEMPRE LE PIÙ CONVENIENTI VENDITA PER CORRISPONDENZA

NON SCRIVETECI - TELEFONATECI!!!

#### KIT 116 TERMOMETRO DIGITALE

#### wilbikit



49.500

Alimentazione 8-8 Vca Assorbimento massimo 300 mA. Campo di temperatura -10° +100°C Precisione ±1 digit

109-110-111-112 ALIMENTATORI DUALI



≥ ±15 V - ±18 V. Tensiane d'uscita ±5 V. - ±12 V Corrente massime erogata 1 A.

16.900

KIT 117 OHMETRO DIG.



Alimentazione duale ±5 Vcc. Assorbimento massimo 300 mA. Portate selezionabili da 100 Ohm a 10 Mohm Precisione ±1 digit [ 29.500

KIT 113 VOLTMETRO DIG. C.C.



Alimentazione 5 Vcc. Assorbimento massimo 250 mA. Portate selezionabili da 1 a 1000 V. Impedenza d'ingresso maggiore di 1 Mhom Precisione ±1 digit L 27 500

#### KIT 115 AMPEROMETRO DIG.

Alimentazione duale ±5 Vcc. Assorbimento massimo 300 mA. Portate selezionabili da 10 mA. a 10 A. Impedenza d'ingresso 10 Ohm Precisione ±1 digit | 29 500



- Trasmetinors F.M. 85+110 MHz

- 3000 canall di trasmissione a frequenza pro-grammable (in PLL Digitale) mediante 5 Contraves

- Potenza 5 Watt R.M.S

Kit 120

Indicazione digitale di aggancio Ingresso Mono Stereo con preentasi incorporata Alimentazione 12 Vcc

Assorbimento Max 1,5 Potenza Minima 5 W

Potenza Massima 8 W

Lire 295.000

KIT 114 VOLTMETRO DIG. C. A.

Alimentazione duale ±5 Vcc. Assorbimento massimo 300 mA. Portate selezionabili da 1 a 1000 V. Impedenza d'ingresso maggiore di 1 Mohm Precisione ±1 digit L 29 500

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Glà premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere fatte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in francobolti. PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO.

## LO STRANO CAMPANELLO

Sergio Cattò

Immaginate uno strillo, un pianto, un canto di uccello: bene sono un esempio di quanto il mio incredibile campanello può generare, il tutto in modo assolutamente imprevedibile e casuale.



Il progetto è nato tanto tempo fa con lo scopo di creare un oggetto divertente per gli adulti, che costasse poco e che soprattutto utilizzasse tanto materiale di recupero.

Immaginate un grosso cubo con la scritta «NON TOCCARE» sulla scrivania dove normalmente lavorate. Conoscendo l'indole degli italiani la scritta «non toccare» sarà un irresistibile stimolo a sollevare l'oggetto: se l'amplificazione è adeguata vi lascio immaginare la faccia del malcapitato...!

Questo generatore di suoni è stato utilizzato per vivacizzare alcuni pupazzi dell'era spaziale cui mancava solo la voce.

Cosa ne farete, decidete voi; ricordate solo che i suoni sono imprevedibili e dipendono solo dalla durata dell'impulso di alimentazione.

Il circuito non è critico, come ben sa chi conosce il mio stile, e può essere realizzato dal principiante senza problemi, vista anche la larga tolleranza dei componenti che permettono qualsiasi sostituzione intelligente.



Essenzialmente il circuito è un multivibratore astabile.

L'alimentazione può essere fornita tramite un pulsante oppure tramite un interruttore al mercurio.

Per chi non avesse mai visto questo genere di interruttore si tratta semplicemente di una ampolla leggermente curva in cui ci sono due contatti e del mercurio libero che quando copre i contatti chiude il circuito. Questo interruttore è fondamentale se si decide di utilizzare il circuito per gli scopi meno seri: il grosso cubo di cui sopra deve fischiare se appena toccato o agitato ma starsene silenzioso se posizionato opportunatamente.

Questo interruttore può anche essere sostituito da un contatto a vibrazione di quelli in uso per gli antifurti; i risultati comunque sono appena accettabili.



Lo schema presentato è diviso in tre parti che rappresentano tre stadi di complessità.

Realizzando la parte A si ha una specie di fischio; aggiungendo la parte B si ottiene uno squeack simile al grido di un topo; aggiungendo infine la parte C si ottiene qualcosa che può ricordare il richiamo di un gufo.

In ogni caso cambiando i valori circuitali potete sperimentalmente produrre effetti strani.

Analizzando lo schema notiamo che tutta l'amplificazione è affidata ad un unico transistore accoppiato capacitativamente; utilizzando un piccolo trasformatore d'uscita otteniamo un volume sufficiente senza caricare eccessivamente l'oscillatore. Se necessitate livelli sonori superiori potete sostituire a questa parte di circuito uno dei tanti integrati audio.

Per chi si volesse cimentare nel cambiamento dei valori circuitali è opportuno rammentare due cose. La prima è che la frequenza di oscillazione è data dalla formula:

#### $1 / 0.69 \cdot (R6 \cdot R5 + R5 \cdot C4)$

ricordando che la frequenza dovrebbe essere decisa prima dell'inizio della costruzione e che 1000 Hz possono essere un buon punto di partenza.

La seconda è che affinché ci siano oscillazioni, il resistore di base deve avere un valore abbastanza basso, tale da fornire una corrente sufficiente alla saturazione dei rispettivi transistori.

Trasferendo in formula il ragionamento si può dire

Rb < hFE⋅Rc

dove Rb e Rc sono le resistenze di base e collettore





mentre hFE è il guadagno in corrente del transistore.

Dato che molti utilizzeranno transistori di ignota origine, magari non marcati e che non avranno la possibilità di misurarne il guadagno, una misura precauzionale può essere il non utilizzo di resistori di base con valori 10÷15 volte superiori a quelli dei rispettivi resistori di collettore; così con resistenza di collettore di 10.000 ohm non si dovrebbe utilizzare resistori di base con valori superiori a 150.000 ohm.

Realizzando anche la parte B, si aggiunge un altro multivibratore astabile, essenzialmente identico al primo tranne che per la frequenza di oscillazione che dovrebbe essere compresa tra 1 Hz e la metà di quella dello stadio precedente, se si vogliono ottenere effetti interessanti.

Alle basse frequenze di oscillazione, l'accensione e lo spegnimento rapido, in pratica un semplice scuotimento, portano alla generazione di un suono assai simile al miagolio di un gatto.

Nella sperimentazione ho potuto notare che aumentando di 100  $\mu$ F la capacità dei condensatori C1 e C2 si riduce la durezza di accensione e spegnimento del circuito, enfatizzando inoltre considerevolmente il suono.



figura 4 - Esempio di montaggio su piastra perforata.



figura 5 - In mancanza di interruttore al mercurio è possibile utilizzare un interruttore a vibrazione per antifurti regolando opportunamente la durezza della parte flessibile... l'oggetto tuttavia deve essere sempre scosso...

La variante C vede l'utilizzo di un terzo astabile a frequenza ancor più bassa e con accoppiamento diretto allo stadio precedente.

I suoni ottenuti diventano complessi e si ripetono piuttosto lentamente.

Teoricamente non c'è limite al numero di astabili che possiamo collegare in cascata, rammentando però che ogni oscillatore deve avere frequenza inferiore a quello che lo precede.

Per più di tre stadi è opportuno utilizzare una tensione di alimentazione più elevata, rammentando che ciascun nuovo stadio aggiunto deve poter fornire una corrente sufficiente agli stadi già esistenti; praticamente significa tenere il valore dei resistori di base il più basso possibile compatibilmente alla frequenza di oscillazione desiderata.

Il resto è fantasia...! \_\_



Continua il servizio su quanto si produce in Italia e, nuovi prodotti messi sul mercato grazie la nostra «Scheda nuovo prodotto».

#### SISTEMA DI **RICETRASMISSIONE** IN MOTO

#### Reportage

Nella vita c'è sempre chi sogna e desidera e chi invece progetta e realizza.

È il caso della C.T.E. international.

Finalmente un ricetrasmettitore per OM e CB da usarsi in moto è stato realizzato. È il «CENTAURO 27», era una mancanza sentita.

Se viaggiate da soli, se viaggiate in compagnia, da oggi potrete finalmente comunicare con altri compagni di viaggio con il sistema di ricetrasmissione via radio della CTE International, studiato apposta per essere applicato facilmente a tutti i tipi di moto esistenti in commercio. Il Kit è composto da un ricetrasmettitore C.B. (citizen, band) 34 canali AM/FM (4,5 W), da scegliersi nei modelli ALAN 34S, ALAN 67, ALAN 68S, ALAN 69 (tutti omologati e quindi in regola con la legge). Nel sistema centauro 27 pure:

Una antenna C.B. di ingombro contenuto, studiata apposta per i motociclisti.

Altoparlante e microfono di piccolissime dimensioni da applicarsi all'interno del casco, sotto l'imbottitura.

Comando del volume e della trasmissione di minimo ingombro, concepito per poterlo usare senza staccare le mani dal manubrio.

Cavo contenente tutti i comandi del ricetrasmettitore, da inserire lungo il telaio dove corrono i cavi elettrici della moto.

Alimentazione del ricetrasmettitore dalla batteria







#### **ANNUNCI & COMUNICATI**

#### Sinclair Club - Bologna

Il 10 giugno u.s. si è svolto ad Imola un incontro di utenti di microcomputer organizzato da questo Club. Si è avuta una buona partecipazione di pubblico, che ha potuto accedere ad una mostra allestita da negozi e Ditte del settore, ma la parte più ampia ed interessante della manifestazione era riservata a tavoli di dimostrazione e discussione di programmi e scambi fra utenti di microcomputers. Era stato allestito un mercatino dell'usato ed uno spazio libero gestibile dai soci del Club che avessero voluto mettere a disposizione la loro competenza e buona volontà. Pienamente riuscita la manifestazione si ripeterà verso la metà di dicembre.

Epson PX-8: dal Giappone il nuovo standard dei personal computer portatili

La SEGI S.p.A. di Milano, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti Epson, annuncia un nuovo standard nel campo dei personal compter portatili.

Si chiama Epson PX-8, è giapponese e ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nell'esplosivo settore dei personal computer portatili.

Fino a ieri i veri personal computer, cioè macchine dotate di almeno 64 Kbyte di memoria, sistema operativo standard, visore in grado di visualizzare 80 colonne e opportuna memoria di massa, erano macchine abbastanza pesanti e ingombranti da stare sulla scrivania o al più, opportunamente «vestite», potevano diventare facilmente trasportabili, ma sempre pesanti e dipendenti dalla alimentazione di rete.

Il punto di partenza per la Epson nella realizzazione del PX-8 sono le dimensioni: solo 217 × 290 × 35. In questo spazio, con un peso di 2,3 Kg., e con un design decisamente elegante, la Epson è riuscita a concentrare: una tastiera italiana professionale di dimensioni standard completa di tasti-cursore e tasti-funzione; tre microprocessori (il principale è uno Z-80 CMOS, a basso consumo, gli altri sono processori di servizio e per la gestione della tastiera); 64 Kbyte di memoria RAM di sistema più 32 Kbyte di

ROM col sistema operativo standard CP/M, il più diffuso al mondo; un display a cristalli liquidi, ripiegabile e orientabile, da 480×64 punti in grado di visualizzare grafici ad alta risoluzione o ben 8 righe di testo da 80 caratteri maiuscoli e minuscoli che è possibile dividere in due sezioni indipendenti da 40 caratteri; una unità a nastro per la registrazione permanente dei dati (100 Kbyte) o il trasferimento del software.

Il nuovo portatile Epson PX-8 è già disponibile in Italia presso la SEGI S.p.A. e tutti i rivenditori autorizzati. La commercializzazione e l'assistenza tecnica è garantita dai 7 centri regionali di distribuzione.

Il prezzo del PX-8 con RAM da 64 Kbyte, CP/M e BASIC è di Lit. 1.970.000 (IVA eselusa), è disponibile la versione che comprende i tre programmi Word-Star, Calc e Agenda Elettronica su ROM a Lit. 2.250.000 (IVA esclusa).

La Data General annuncia una stazione di lavoro alfanumerica a colori

La **Data General**, società affermata nel mercato dei mini e supermini computer, ha annunciato il **Dasher D220**, una stazione di lavoro alfanumerica a colori per l'elaborazione dati ed il trattamento dei testi, che va ad aggiungersi alla omonima linea di stazioni di lavoro già esistente.

Il nuovo terminale alfanumerico dispone di otto colori primari (blue, magenta, verde, rosso, cyan, nero, giallo e bianco). L'utilizzatore può così selezionare 64 diverse combinazioni primo piano/sfondo per ogni area dello schermo grande quanto un carattere.

Il Dasher D220 è supportato dai seguenti sistemi operativi: Advanced Operating System (AOS), AOS/Virtual Storage (AOS/VS), AOS/RT32, Disk Operating System (DOS), Real-Time Operating System (RTOS), Micro Products Operating System (MP/OS) e Micro Products/SOA (MP/AOS-SU).

Il Dasher D220 è disponibile in due configurazioni: la prima comprende il monitor, la tastiera ed il cavo per il DLR e la seconda solo il monitor per il DLR.



#### GRUPPO RADIANTISTICO MANTOVANO

# 6<sup>a</sup> FIERA DEL RADIOAMATORE E DELL'ELETTRONICA

GONZAGA (MANTOVA)

29-30 SETTEMBRE 84

GRUPPO RADIANTISTICO MANTOVANO · VIA C. BATTISTI, 9 · 46100 MANTOVA
Informazioni VI-EL · Tel. 0376/368.923 · Dal 24 settembre · Segreteria Fiera · Tel. 0376/588.258

#### BANCA POPOLARE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

☐ LA BANCA AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA MANTOVANA DA OLTRE CENT'ANNI ☐ TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

Filiali: Volta Mantovana - Cavriana - Goito - Guidizzolo - S. Giorgio di Mantova.



## REGOLATORE DI LIVELLO PER SERBATOI

Trattasi di un dispositivo di controllo per serbatoio di acqua potabile, che comprende un indicatore a colonna di LED, un circuito di comando per pompa di immissione ed un circuito di minima per blocco autoclave.

#### Giorgio Terenzi



#### Generalità

Il presente progetto è stato realizzato per automatizzare un serbatoio destinato a contenere acqua potabile.

Il primo problema da risolvere, quindi, è stato quello della sonda che per la sua natura — ovviamente metallica — e per la sua posizione — costantemente immersa — doveva rispondere a particolari requisiti per evitare di inquinare l'acqua con l'ossidazione e con fenomeni di elettrolisi anche parziale.

Tale problema è stato risolto brillantemente adottando una sonda capacitiva, alimentata con tensione ad onda quadra.





#### **Funzionamento**

Uno sguardo allo schema a blocchi di figura 1 chiarirà ogni eventuale dubbio.

Il blocco n. 1 comprende un generatore di onde quadre che opera alla frequenza di 1500 Hz circa ed è servito dall'immancabile NE555.

Il segnale in uscita dal pin 3 va alla sonda capacitiva che consiste in due spezzoni di cavetto rigido di rame plasticato (quindi isolato), avente un diametro di 3 mm.

Uno dei due cavetti è collegato al generatore, l'altro va al raddrizzatore (blocco 3). Il collegamento tra generatore e raddrizzatore è quindi puramente capacitivo e dipende direttamente dalla lunghezza del tratto di cavi che si trovano immersi nell'acqua.

Non ha invece alcuna incidenza la distanza tra i due cavi, in quanto è bene tener presente che il dielettrico di questo condensatore, di cui i due fili di rame costituiscono le armature, è la guaina e non l'acqua che al contrario, essendo conduttrice, determina con la variazione del suo livello la variazione delle superfici utili delle armature, e in definitiva la variazione della capacità.

La tensione continua in uscita dal blocco 3 è proporzionale al valore capacitivo della sonda, vale a dire al livello dell'acqua nel serbatoio.

Tale tensione va a comandare l'integrato UAA180 (blocco 4) che pilota una colonna di undici LED (blocco 5). Dall'UAA180 si prelevano pure le tensioni di comando per le regolazioni di minimo e massimo livello (blocco 6).

Quella di livello minimo, prelevata dal secondo LED a partire dal basso (il primo, di colore verde, resta sempre acceso e funge da spia) serve a bloccare l'autoclave quando il serbatoio registra un livello inferiore a quello di pescaggio utile (blocco 7); al livello massimo, invece, la tensione presente sul decimo LED rosso è utilizzata per fermare la pompa di immissione dell'acqua (blocco 8).

Lo schema elettrico di figura 2 illustra in dettaglio i circuiti ed i componenti che realizzano il dispositivo or ora enunciato per sommi capi.

IC1 genera un'onda quadra sufficientemente simmetrica alla frequenza di circa 1500 Hz. Tale frequenza, definita sperimentalmente, è quella che consente una maggiore variazione di tensione continua raddrizzata in funzione dei valori minimo e massimo di capacità della sonda.

Il raddrizzatore-duplicatore è servito da due diodi al silicio 1N4148 o simili ed ha in uscita una resistenza di alto valore che funge da carico. La tensione continua risultante, livellata da C3, è iniettata sull'ingresso di IC2 (pin 17).

I terminali 3 e 16 di IC2 sono collegati ai cursori di due trimmer: P1 serve a regolare l'accensione del primo LED rosso in corrispondenza della minima tensione in entrata; P2 regola l'accensione del LED più alto in riferimento alla massima tensione d'ingresso. Dell'UAA180 restano scollegati il pin 2 che serve a limitare la luminosità dei LED e il pin 15 relativo al dodicesimo LED, che nel mio caso risultava superfluo in quanto il serbatoio aveva un'altezza utile di un metro ed è perciò risultato conveniente visualizzare il livello ogni dieci centimetri.





collegate, tramite due resistenze da  $10 \text{ k}\Omega$ , a due stadi amplificatori «darlington» che comandano i relays.



#### Realizzazione pratica

Tutto l'apparecchio, completo di alimentatore da rete, trova posto in un contenitore di plastica tipo Wall 2 della TEKO. Restano fuori, oltre ovviamente alla sonda, i due relays che potranno essere vantaggiosamente sistemati vicino ai corrispettivi motori da comandare.

Il prototipo — visibile nella foto di figura 3 — è montato su basetta preforata a bollini, passo 2,54.

Per facilitare il montaggio a chi vorrà realizzare il dispositivo, è stato approntato il circuito stampato (figura 4) da cui sarà agevole ottenere un master fotocopiando il disegno su acetato. Date le ridotte dimensioni e la compattezza dello stampato, si sconsiglia decisamente il ricalco e la ricostruzione del circuito direttamente su rame come spesso si fa hobbysticamente. Meglio allora realizzare il circuito su piastra preforata modulare eseguendo le connessioni con filo di rame plasticato oppure smaltato autosaldante.

Dato il tipo di realizzazione e la scarsità di spazio disponibile, i componenti più ingombranti, e precisamente T1, B1, C3, C4, C5, C6 e i quattro trimmer, sono stati montati sotto la basetta, sulla faccia ramata.

Per gli stessi motivi di spazio non si è fatto uso di zoccoli per gli integrati, e alcuni dei componenti più alti, come i condensatori C1 e C2 ed i transistor sono stati adagiati sulla basetta.

È importante non dimenticare di inserire i tre ponticelli W1, W2, W3, inevitabili data l'esecuzione dello stampato su una sola faccia.

Qualora il serbatoio da automatizzare preveda l'immissione dell'acqua per naturale pressione (ad esempio dall'acquedotto pubblico) oppure il prelievo per caduta, si potrà omettere il blocco non richiesto, rispettivamente il n. 8 oppure il n. 7. In tal caso IC3 può essere sostituito dal TL081.

Il corretto montaggio prevede per primi i LED, poi tutti gli altri componenti sopra la basetta, facendo attenzione alle polarità dei diodi ed al verso di inserzione dei transistor e degli integrati.

Fatto ciò, si passa al montaggio dei componenti che trovano posto sotto la basetta, i quali vengono ugualmente inseriti e saldati nelle apposite piazzole del circuito stampato. Ovviamente, in questo caso le saldature verranno effettuate dallo stesso lato dei componenti, che allo scopo sarà bene mantenere con i terminali un po' lunghi. In figura 5 sono disegnati tratteggiati.

I collegamenti esterni riguardano la rete luce per l'alimentazione, la sonda e le uscite per le bobine dei due relays.

I due cavetti plasticati che formano la sonda devo-

no avere una lunghezza tale che, posti verticalmente e con un'estremità a toccare il fondo del serbatoio, fuoriescano dal bordo superiore o da un apposito foro, per il collegamento al dispositivo di controllo (punti A e B).

È di fondamentale importanza il fatto che essi siano perfettamente isolati rispetto al liquido; allo scopo occorre sigillare le due estremità che andranno immerse procedendo nel modo seguente.

Si denuda un'estremità di ciascun cavo asportando un paio di centimetri di guaina; si blocca in morsa il filo di rame scoperto e, tirando con entrambe le mani il cavo per tutta la sua lunghezza, si fa scorrere la guaina verso l'estremo libero, fino a che non sopravanzi al rame di circa un centimetro.

Si scalda alla fiamma l'estremità della guaina e, mentre è ancora ben calda e molle, si schiaccia con un paio di pinze a punta piatta.



figura 3 - Circuito stampato scala 1:1.





figura 4 - Disposizione dei componenti sopra e sotto (in tratteggio) la basetta.

Occorre tenere più basse possibili le capacità dei fili di collegamento alla sonda, affinché tale capacità sia trascurabile rispetto a quella che la sonda è destinata a misurare. Ed è ancora più importante che la capacità residua sia rigorosamente fissa. Allo scopo è sufficiente, comunque, usare una piattina plasticata del tipo a banda larga e della lunghezza minore possibile (in ogni caso inferiore al metro).

Nel caso in cui non fosse possibile sistemare il dispositivo di controllo nelle immediate vicinanze del serbatoio, sarà opportuno montare il gruppo raddrizzatore — cioè D1, D2, R3 e C3 — subito all'uscita della sonda (punto B) e collegare poi questa al regolatore mediante cavetto schermato, usando l'anima interna per il contatto A (onda quadra) e la calza per la tensione continua in uscita da D2.

#### **Taratura**

Una volta controllato che tutti i collegamenti sono stati eseguiti correttamente, si dà tensione.

Col serbatoio al livello minimo (quando l'autoclave non riesce più ad aspirare acqua) si regola P1 finché resta acceso il solo LED verde.

Ora possiamo riempire il serbatoio e nel frattempo controlliamo se all'accensione del primo LED rosso si diseccita RL2. Eventualmente regolare P4.

Quando il livello ha raggiunto il massimo (cioè poco al di sotto del tubo di scarico del «troppo pieno») si deve regolare P2 per ottenere l'accensione di tutti i LED; indi si regola P3 fin quando RL1 si diseccita. Tale relay si deve eccitare di nuovo non appena si spegne l'ultimo LED.

Si è ritenuto più corretto collegare i contatti a scambio dei relay in modo che RL1 sia eccitato quando la pompa di immissione deve funzionare, viceversa RL2 è normalmente a riposo e viene eccitato solo quando è necessario interrompere l'alimentazione all'autoclave.

Naturalmente i relays andranno scelti del tipo adeguato alle correnti e tensioni che devono commutare. La tensione di eccitazione deve comunque essere di 12V.

Poiché è opportuno ripetere più volte queste operazioni per raggiungere una perfetta taratura, sarebbe oltremodo utile misurare con un capacimetro la capacità della sonda al livello minimo ed a quello massimo, indi, sostituendo la sonda alternativamente con due condensatori di capacità corrispondenti a quelle misurate, si potranno eseguire le regolazioni dei trimmer molto più agevolmente.

Da ultimo, un controllo finale ai livelli minimo e massimo, con la sonda di nuovo inserita, ci confermerà l'esattezza della taratura.



## 5/4/83(()) cm3



### MICRO-PROFESSOR di contengono CPU R6502 - 64 K Bytes di RAM 16 K Bytes di ROM con Interprete Basic Apple Soft

II MICROPROFESSOR II (MPFII) è un computer unico nel suo genere perché unisce a grandi capacità di memorie residenti (64 K Bytes di RAM e 16 K Bytes di ROM) una configurazione di sistema ridottissima. È veramente portatile.

Le sue minime dimensioni (cm 25 x 18,5 x 3,2) non gli impediscono però di essere un "personal computer" perché oltre ad essere dotato di eccezionali capacità di memoria residenti può essere completato ed allacciato con diverse periferiche.

MPFII diventa così un computer gestionale come altri computer più famosi ed "ingombranti" di lui.

Il modulatore RF e la scheda PALCOLOR residenti vi permetteranno di collegarlo al vostro televisore.

Ecco perché MPFII non è solo "lavoro", ma anche relax. Insomma un computer idoneo per tutti, dai 7 ai 70 anni di età.

L'ampia disponibilità di software in cassetta, dischi e cartuccia (cartridge) costituisce l'elemento preponderante che lo rende indispensabile come: SUPPORTO GESTIONALE (amministrazione, magazzino, acquisti, commerciale, ecc.) per negozi, uffici, aziende. SUPPORTO SCIENTIFICO PRATICO per tecnici, professionisti, ricercatori, hobbysti. SUPPORTO DIDATTICO per studenti. SUP-PORTO RICREATIVO (giochi, quiz, ecc.) per tutti.



ancora un'adventure per il VIC 20 (espanso con 8 k)

## LA FORESTA INCANTATA

#### Giuseppe Aldo Prizzi

Sotto con le meningi, allora, e — per la gioia dei molti appassionati di questo genere — ma chi l'avrebbe detto, con tutto il proliferare di arcade, di giochi da bar, etc. offerti da Mattel, Atari, etc., che ci fossero tanti adventurefans? — eccovi questo, anche esso definibile «tentativo» che gira su un VIC, espanso appunto con 8 kbytes.

Non aspettatevi, come sempre nelle adventures che hanno a disposizione poca memoria, follie: come vanno ricordando le riviste che — sulla scia del nostro ormai classico Ganymede — hanno «riscoperto» l'adventure, il primo tentativo funzionale di questo genere girava in Fortran su 300 kB di memoria, e si ricorda negli annali della breve ma intensa storia del microcomputer l'exploit del primo programmatore che ha costretto un'adventure nei 16 k di un TRS 80 (se la memoria non mi tradisce).

E allora, sotto con la diteggiatura...

#### Remarks al listato

Riga 1000-1020: stabiliscono il colore del fondo e del bordo per l'intestazione: se non vi van bene, cambiate il valore da «pokare» in memoria, o facendo riferimento alle formule e tabelle apparse un po' ovunque, o per tentativi...

Inoltre proteggono il listato da list su schermo e — dopo il run — da list su stampante e dalla possibilità di fare break e save.

La REM di riga 1000 deve essere battuta nel seguente modo:

REM (aperte le virgolette, e poi — subito — chiuse)
CTRL 9

Abbiamo ricevuto — da parte di molti lettori — lettere e telefonate per lamentare che le adventure pubblicate non giravano su VIC in configurazione base (si riferivano ovviamente a Ganymede).

Abbiamo cercato di ovviare all'inconveniente (infatti — come risulta chiaro dall'articolo — Ganymede girava in 16 k), pubblicando Cavern, un tentativo di adventure che gira su configurazione base.

Questo secondo tentativo era poverello (sfido io, con solo 3.5 kbytes a disposizione!!). Poiché molti lettori dispongono dell'espansione da 8 kbytes, vediamo un po' di aiutarli!

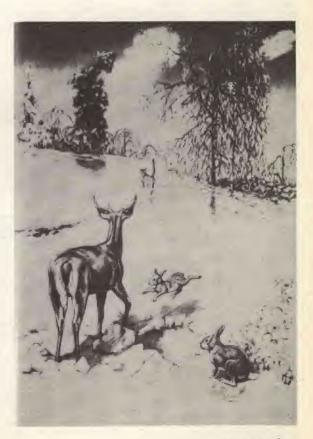



Con il tasto del cursore ritornare indietro di un posto

SHIFT e — allo stesso tempo, come prima con CTRL e 9 — INST/DEL allo stesso modo, SHIFT e M nuovamente SHIFT e INST/DEL

CTRL e 2 (cioè il tasto che — per il carattere — seleziona il colore del fondo bianco)

RETURN.

Il poke 808,100 è già stato descritto in un nostro precedente intervento.

Approfittiamo però dell'occasione per precisare qualcosa a proposito di quell'articolo, e precisamente della parte dedicata al commodore C-64:

Al posto di POKE 808,225, che funziona per disabilitare RESTORE, STOP, LIST, ma disorganizza anche la presentazione ordinata dei valori di tempo (se è un'opzione da voi prevista) fate POKE 808,234, mentre, per disabilitare solo lo STOP, fate POKE 808,239. Ok?

Continuiamo con i REMARKS: 1040-1220 Titoli, selezione dell'origine della mappa del colore, effetti sui titoli: studiatevela bene, perché costituisce una prima, embrionale animazione, la cui tecnica invece si presta per animazioni molto più spinte specialmente se effettuata su caratteri ridefiniti a mostrare animali, o altro.

1240-1400: istruzioni, cambio del colore fondobordo, intervallo per la lettura.

1420: pulitura schermo, selezione del colore carattere, del fondo-bordo adatto, del formato del carattere (l'ultima istruzione POKE).

Il resto, fino alla riga 4340 costituisce il corpo principale del programma, compresa l'opzione di continuare. L'ultima riga ripristina lo stato iniziale del computer, escluso il contenuto di 808, per evitare, appunto, la possibilità di listare il programma, dopo averlo provato.

Questo programma — è bene precisarlo — è l'elaborazione di uno inviatoci da un lettore, che — con questo exploit — si è assicurata la possibilità a casa della nostra rivista, ed è atteso a nuove collaborazioni.

Congratulazioni, signor Giorgio Castellan, da Udine!

E a rileggerci presto, da queste stesse colonne...

```
REBUY.
1000 POKE36879,104:REM"NH"
1020 POKES08, 100
1040 PRINT" TOUGONOWLA FORESTA INCANTATA*";
1060 JJ=PEEK(36869):HH=38400:IFJJ<200THENHH=HH-512
1080 PRINT"XXX";
1100 PRINT"*** ADVENTURE BY
                               ***":PRINT"與國";
1120 PRINT"*GAP SOFTWARE GORIZIA*"
1140 FORWH=HHTOHH+505:POKEWH.1:NEXT
1160 FORP=0T0100:NEXT:FORWH=HHTOHH+505:POKEWH.0:NEXT
1180 FORP=0T0100:NEXT:FORWH=HHT0HH+505:POKEWH.3:NEXT:FORP=0T0100:NEXT
1200 POKE36879,56
1220 FORWH=HHTOHH+505:POKEWH,6:NEXT:FORP=0T01000:NEXT
1240 PRINT"J":POKE36879.93:PRINT" LO SPIRITO DIMODODODORYVENTURA DEI TUOI
AVI"
1260 PRINT"RINASCE"
1280 PRINT"IN TE, QUANDO TI TROVIIN UNA FORESTA...
                                                         MA, SE MALAUGURATAMEN-TE,
 SI TRATTA"
1300 PRINT"DI UNA FORESTA INCAN∼ TATA, ALLORA, ATTENTO A TE ....":FORT#0T09000:N
EXT: PRINT"O"
1320 PRINT"MATIENTO, PERCHE' FOL- LETTI BURLONI A VOLTE TI DANNO FALSE INDICA-ZI
1340 PRINT"DIREZIONE DA PRENDERE USE NON RIESCI A VENIR-NE FUORI, CHIEDI AIUTOMA
NON CONTAR-
1360 PRINT"CI TROPPO ...
                                  ME SE PROPRIO NON CE LAFAI, GRIDA 'VOGLIO
ENDERE 1'"
1380 PRINT"E SE NON TI RICORDI
                                  L' ULTIMA INDICAZIONE, CHIEDI DI MGUARDA RLA
1400 PRINT"NO. AUGURI...":FORT=0T012000:NEXT
1428 PRINT": POKE36879.42: PRINTCHR$(8): POKE36869, PEEK(36869)+2
1446 CLR: 60SUB1460 END
1460 Y=10:F=20:Z=1
1480 GOSUB1580
1500 GOSUB1720
1520 GOSUB1920
1540 GOSUB2240
1560 GOT01480
1580 MO≈MO+1:IFMO=1THENPRINT:GOTO1640
1600 IFMO=4THENMO=0
1620 RETURN
1640 IFZK11THENONZGGT02920.2980.3040.3080.3140.3260.3320.3400.3500
1660_IFZK21THENONZ-YGOTO3560,3620,3680,3740,3800,3880,3900,3920,3940,3960
1680 IFZK31THENONZ-FG0T03980,4000
1700 RETURN
```

```
1720 PRINT "ANIMONIAMONAL SENTIERI VANNO A : Q" : IFN>0THENPRINT"N":
1740 IFSOUTHENPRINI"S ":
1760 IFE) OTHENPRINT"E ";
1780 IFWOOTHENPRINT"W
1800 IFNE>OTHENPRINT"NE
1820 IFNWOOTHENPRINT"NW ";
1840 IFSE)0THENPRINT"SE ";
1860 IESWOOTHENPRINT"SW ":
1880 PRINT"XXX"
1900 RETURN
1920 GOSUB4180
1940 CP=0:GOSUB2160
1960 VB$=KG$
1980 IFVE="NORD"THENVES="N"
2000 IFVE$="SUD"THENVE$="S"
2020 IFVB$="EST"THENVB$="E"
2040 IFVB#="DVEST"THENVB#="W"
2060 IFVB$="NORDEST"THENVB$="NE"
2080 IFVB$="NORDOVEST"THENVB$="NW"
2100 IFVB$="SUDEST"THENVB$="SE"
2120 IFVB$="SUDOVEST"THENVB$="SW"
2140 RETURN
2160 IFCP>LEN(IN#)THENKG#="":RETURN
2180 FORSS=CP+1TOLEN(IN$):IFMID$(IN$,SS,1)<>" "THENNEXT
2200 KG$=MID$(IN$,CP+1,SS-CP-1):CP=SS
2220 RETURN
2240 IFVB$="N"THEN2480
2260 IFVB$≃"E"THEN2520
2280 IFVB$="S"THEN2560
2300 IFVB$="W"THEN2600
2320 IFVB$="NE"THEN2640
2340 IFVB$="NW"THEN2680
2360 IFVB#="SE"THEN2720
2386_IFVB$="SW"THEN2760.
2400 IFVB$="GUARDA"THENMO≈0:RETURN
2420 IFVB$="AIUTO"THEN2860
2440 IFLEFT$(VB$,2)="V0"THEN2880
2460 PRINT"CHE COSA ?!":RETURN
2480 IFNTHENZ=N:G0T02820
2500 G0T02780
<u>2520 IFETHENZ⊭E:GOTO2820</u>
2540_G0T02780
<u>2560 IFSTHENZ≐S GOTO2820</u>
2580 GOT02780
<u> 2600 IFWTHENZ≕W:GOTO2820</u>
2620 GOTO2780
2640 IFNETHENZ=NE: GOTQ2820
2660_60T02780
2680 IFNWTHENZ=NW:GOTO2820
2700 GOTO2780
2720 IFSETHENZ≃SE:GOTO2820
2740 G0T02780
2760 IESMTHENZ=SM:GOTO2820
2780 PRINT"NON DA QUESTA PARTE"
2800 RETURN
2820 MO=0
2840 RETURN
2860 PRINT"PROVA DI NUOVO !!":RETURN
2880 PRINT"DOK, MA NON DOVEVI DEI
2900 PRINT"NOCOMUNQUE SE DEVI, M
                                    DECIDERE COST' ALLA
                                                            SVELIA !"
                                     MEGLIO FARLO SUBITO":FORT=0T05000:NEXT:GOT043
60
2920 PRINT"ORA SEI A CASA"
2940 PRINT"UNA STRADA PORTA AD
                                    OVEST"
2960 N=0:E=0:S=0:N=7:NE=0:NW=0:SW=0:SE=0:RETURN
2980 PRINT".. TI SEI FERSO NEL
                                   FOLTO"
SAMA PRINT"DI ALBERI SECOLARI"
3020 N≈0:E=0:S=0:N=0:NE=4:NN=3:SE=0:SN=0:RETURN
3040 PRINT"QUESTA FORESTA E/
                                   DAVVERO INESTRICABILE!"
3060 N=0:E=0:S=0:W=0:NE=0:NN=0:SE=2:SW=5:RETURN
3080 PRINT"SE TI SENTI CONFUSO"
3100 PRINT"ALLORA FORSE TI SEI
3120 N=0:E=0:S=0:W=0:NE=3:NW=0:SE=15:SW=2:RETURN
<u>3140 PRINT"TI SEI DEFINITIVAMENTEPERSO"</u>
3160 PRINT"NEL PIU' FOLTO DEL
                                   BOSCO!
3180 N=0:E=0:S=0:W=0:NE=3:NN=0:SE=0:SW=6:RETURN
3200 PRINT"NON GIRARE A CASO"
3220 PRINT"E SEMPRE IN MEZZO AGLIALBERI"
3240 N=0:E=0:S=8:W=0:NE=5:NU=0:SE=7:SW=0:RETURN
3260 PRINT"ORA SEI FUORI DAL TUO SPORCO, PICCOLO"
3280 PRINT"LERCIO AMBIENTE"
```

3300 N=5:E=1:S=0:N=0:NE=0:NW=0:SE=0:SW=0:RETURN 3320 PRINT"RIESCI A VEDERE FLEI. 3340 PRINT"E PICCOLI GNOMI MALIGNI" 3360 PRINT"CHE STRISCIANO EURTIVAMENTE ... 3380 N=5:E=0 S=0 W=0 NE=0 NU=0:SE=9 SW=0:RETURN 3400 PRINT"E' UN POSTO FINCEVOLE" 3420 PRINT"PER UNA VACANZA, FORSE 3440 PRINT"E' QUELLO DI CUI HAI BISOGNO" 3460 PRINT"VERGOGNATI DI ESSERII SNARRITO IN MEZZO AL BOSCO ..." 3460 PRINT"VERGOGNATI DI ESSERII SMARRITO IN MEZZO AL
3480 N=0:E=0 S=0:W=0:NE=0:NW=0 SE=10:SW=0 RETURN
3500 PRINT"SEDERE FIU' IN FONDO, NEL FOLTO DELLA
3520 PRINT"... IL JUO FASSO E' SEMPRE FIU' STANCO,
3540 N=0:S=0:E=0 N=0:NE=11:NW=9 SE=0:SW=0 RETURN
3560 PRINT"COSI' LONTANO DA CASA TUA,"
3560 PRINT"STAI SPASIMANDO PER ILTUO COMODO LETTINO .."
3600 N=0:E=0:S=0:N=0:NE=0:NN=0:SE=12:SW=0 RETURN
3620 PRINT"COSS PREFERISCI TORNADE INDIETRO ." FORESTB TENEBROSA" E LENTO... 3640 PRINT"FORSE PREFERISCI TORNARE INDIETRO ..." 3660 N=0 E=0:S=0 N=0 NE=13 NW=11 SE=0:SW=0 RETURN IROPPO PROFONDA" 3680 PRINT"QUESTA OSCURITA/ E/ 3700 PRINT"FER TE ... HNCHE UN ORSO REFETTUOSO ) 3720 N=14 E=0 S=0 W=9 NE=17 NN=0 SE=0 SW=0 RETURN DRSO REFETTUOSO II FOTREBBE AUTARE .... " EAMILIBRE" 3740 PRINT"C/ E/ UN SENTIERO MB ... " 3860 N=0:E=A S=!4:W=0 NE=0 NW=4 SE=0 SW=0 RETURN 3880 G0SUB4140 N=0:E=18 S=17 N=0 NE=0 NN=15 SE=0:SN=0 RETURN 3900 GOSUB4140 N=16.E=0 S=0 N=0 NE=0 NW=0 SE=0 SW=13 RETURN 3920 GUSUB4140:N=15:E=19:S=17.W=16:NE=15:NH=15:SE=17:SH=17:RETURN 3940 GUSUB4140:N=15:E=15:S=20:W=18:NE=15:NH=15:SE=15:SH=17:RETURN 3960 GUSUB4140:N=19:E=15:S=15:W=17:NE=15:NH=17:SE=15:SH=21:RETURN 3986 GOSUB4148:N=17 E=15 S=0 W=17 NE=20:NM=17:SE=22:SW=0:RETURN 4888 PRINT"DORA SET IL SUPERBO PADRONE " 4828 PRINT"DI UN EMORME CASTELLO." 4040 FORA=1T07000:NEXT 4060 PRINT" DRNCORA (YZN) ?" 4880 GETAS: IFASO "Y"ANDASO "N"THEN4880 4100 IFA:="N"THENGOSUBAS60 END 4120 RUN. 4140 PRINT"LA FORESTA E' MOLTO OSCURA" 4160 PRINT"COME GRAN PARTE DEL SENTIERI": RETURN 4180 INS="" 4200 PRINT" # 1" 1 4220 GETA# IFA#=""THEN4220 4240. R=RSCLA1J 1FR095THEN4220 4260 AL=LENCINS) IFAL 20THEN4300 4280 IFA:31THENINS=INS+AS PRINTAS, GGT04200 4200 IFA:13ANDALTHENFRINT" " RETURN 4320 IFA=20ANDALTHENING=LEFTs(ING,AL-1) FRINTAS; 4340 GOTO4200 4360 CLR:POKE36269.PEEK(36869)~2 POKE36879.27 PRINT"C" PRINT"C" REBUY.

Piastra terminale video 80x24 ABACO TVZ



**grifo** 40016 S.Glorglo V.Dante, 1 (BO) © Tel. (051) 892052 Vers. c/c postale n: 11489408

#### Calcolatore ABACO 8



Z80A - 64KRAM - 4 floppy - I/ORS232 - Stampante ecc. - CP/M2.2 - Fortran - Pascal - Basic - Cobol - ecc.

EMULATORE per Z80 Emulazione fino a 5,6 MHz

EPROM PROGRAMMER Programma dalla 2508 alla 27128.

Adattatore per famiglia 8748

Adattatore per famiglia 8751

CROSS - ASSEMBLER: 6805-6809-1802-8048-8041 8051-6502-6800-6801-F8-3870-Z8-COP400-NEC7500-68000.

#### CALCOLATORE ABACO Compact 2



Distribuito nel Triveneto dalla: PARAE - via Colle della Messa 32036 SEDICO (BL) tel: 0437 - 82744-82811-31352

# tutta l'azione minuto per minuto.

## SX 400 RICEVITORE/TRASMETTITORE CON DISPOSITIVO DI RICERCA da 26 MHz a 3.7 GHz

È lo "scanner" più complesso e completo attualmente in commercio con cui è possibile procedere all'ascolto di qualsiasi emissione nello spettro accennato. Per frequenze superiori a 520 MHz è necessario collegare l'apposito convertitore. Dispone di 20 memorie; oltre che alla frequenza, è possibile registrarvi anche il tipo di modulazione, predisponendo in tale modo il demodulatore adatto.



La ricerca può essere impostata ad arrestarsi in coincidenza ad una semplice portante o al tipo di modulazione richiesto. Glifincrementi sono di 5 o 6.25 KHz sino a 180 MHz e di 10 o 12.5 KHz dai 180 ai 520 MHz, Può esservi inserita un'apposita unità trasmittente che permette l'emissione entro una banda prescelta larga 4 MHz nella VHF e 10 MHz nelle UHF. La potenza RF è superiore ad 1W. Le possibilità e le applicazioni di questo apparato dipendono solo dalla fantasia dell'operatore!

#### SX 200 LO SCANNER VHF/UHF PIÙ DIFFUSO

Permette l'ascolto dei vari servizi da 26 a 514 MHz. Trovate le emissioni più interessanti, le relative frequenze possono essere trasferite in 16 memorie. Successivamente si potrà procedere alla ricerca entro le memorie oppure entro dei limiti di spettro impostati in precedenza, oppure ancora entro tutto lo spettro operativo con commutazione automatica delle varie bande. Il visore con 8 cifre indica pure l'ora. L'alimentazione a 12VCC/220VCA permette interessanti applicazioni veicolari.

ASSISTENZA TECNICA
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano
tel. 432704
Centri autorizzati:
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze
tel. 243251
RTX Radio Service - v. Concordia, 15
Saronno - tel. 9624543
e presso tutti i rivenditori
Marcucci S.p.A.



Milano via Filii Bronzetti, 37 ang cso XXII Marzo Tel. 7386051

#### **ALIMENTATORI PROFESSIONALI**

| Modello<br>Model                    |        | LT 30           | LT 50           | LT 100          |
|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Uscita<br>Output                    | V<br>A | 0-40<br>3,5     | 0-40<br>5       | 0-40<br>10      |
| Ripple                              | V      | 0,01            | 0,01            | 0,015           |
| Stabilità<br>Stability<br>± 5% rete |        | 0,01%           | 0,01%           | 0,05%           |
| Carico<br>Load<br>da 0-100%         |        | 0,01%           | 0,01%           | 0,01%           |
| Dimensioni<br>Size                  | mm     | 280 × 140 × 340 | 280 × 140 × 340 | 280 × 140 × 400 |
| Peso<br>Weight                      | gr     | 9500            | 9500            | 14000           |
| Daniel Later                        |        | 4.5             |                 |                 |

Precisione: classe 1,5. Regolaz soglia corrente 0,1%. Risoluzione di lettura 0,3V. Temperatura di lavoro 0-40°C. Rete 220V 50Hz. A richiesta 117-234V 60Hz. Precision: class 1.5. Current threshold reg. 0,1%. Readout resolution 0.3V. Working temperature 0-40°C. Power supply 220V 50Hz. On request, 117-234V 60 Hz.



#### Versatile ed affidabile serie di alimentatori da laboratorio.

La serie LT dispone di particolari funzioni, quali la doppia regolazione di tensione, larga e fine, la predeterminazione della tensione massima d'uscita, mediante la quale si ottiene il completo sganciamento dell'uscita dell'alimentatore qualora la tensione stabilita vari in eccesso per cause accidentali, regolazione della corrente d'uscita, strumenti analogici a grande schermo, classe 1,5.

Realizzazione in contenitore metallico, componenti di qualità professionale, largo dimensionamento per servizio continuo, impiego di speciale circuito di parzializzazione nei modelli LT 50 e LT 100, consente di operare in tempi prolungati senza eccessivo surriscaldamento.

I modelli LC 250D ed LS 125D, sono quanto di meglio e funzionale si possa ottenere: l'LC racchiude le migliori caratteristiche ed esperienze dei vecchi AlC e degli attuali LT, la vasta regolazione di tensione e corrente, l'impiego di indicatori digitali di precisione, li rendono particolarmente indicati per impieghi di laboratorio.

L'LS ha tripla funzione, con possibilità di regolazione del +5 e -12 +12V con tracking. Visualizzando sia la tensione che la corrente su tutte le uscite, è particolarmente indicato per operare nel campo digitale analogico.



ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI

33077 SACILE (PN) - ITALY VIA PERUCH, 64 TELEFONO 0434/72459. I V 3 G A E



| Modello<br>Model                    |       | LS 125D         | LC 250D         |  |
|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| 1ª Uscita<br>Output                 | V     | + 4-6<br>5      | 0-25            |  |
| 2ª Uscita<br>Output                 | V     | + 9-15<br>3     |                 |  |
| Ripple                              | V     | 0,01            | 0,01            |  |
| Stabilità<br>Stability<br>± 5% rete |       | 0,02%           | 0,02%           |  |
| Carico<br>Load<br>da 0-100%         |       | 0,02%           | 0,03%           |  |
| Peso<br>Weight                      | gr    | 7000            | 6900            |  |
| Dimensioni<br>Case size             | mm    | 280 × 110 × 285 | 280 × 110 × 285 |  |
| Indiantasi O Disi                   | 0.000 |                 |                 |  |

Indicatori 3 Digit.
Precisione 1%.
Risoluzione 0,1V.
Temperatura di lavoro 0-40°C.
Rete: 220V 50Hz.
A richiesta 117-234V 60Hz.

3 digit indicators. Precision 1%. Resolution 0.1V. Working temperature 0-40°C AC Power 220V 50Hz. On request, 117-234V 60Hz.







REDMARCH DI RENATA DE MARCHI VIA RAFFAELLO 6 - CASTELGOMBERTO - VICENZA - TEL. 0445/940132